# ISTITUTO COMPRENSIVO "22 ALBERTO MARIO"

Ubicazione

# Comune di Napoli P.zza S. Eframo Vecchio 130 – 80137 Napoli

Datore di Lavoro
Prof.ssa Cesira Foa'

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione Margherita Pacca

Medico Competente

Rappresentante Lavoratori Sicurezza **Annamaria Annicelli** 

Elaborato

Revisione n° 04

Data

10/09/2012

Prot.n.6531 /A23 del 20/09/2013 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 (Come modificato dal D.Lgs. 106/09)





# Sezione 1 ANAGRAFICA AZIENDA

# DATI GENERALI DELL'AZIENDA

| Anagrafica Azienda                           |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ragione Sociale                              | ISTITUTO COMPRENSIVO                    |
| Ragione sociate                              | "22 ALBERTO MARIO"                      |
| Codice Fiscale                               | 80022520631                             |
| Sede Legale e operativa                      |                                         |
| Comune                                       | Napoli                                  |
| Indirizzo                                    | P.zza Sant'Eframo 180                   |
|                                              | Tel: 081.751.93.75 - Fax: 081.751.27.16 |
| e-mail:                                      | naic8bt00n@istruzione.it                |
| e-mait.                                      | naic8bt00n@pec.istruzione.it            |
|                                              | www.22ddalbertomario.gov.it             |
| Figure e Responsabili                        |                                         |
| Datore di Lavoro                             | FOA' CESIRA                             |
| RSPP                                         | Margherita Pacca                        |
| Medico Competente                            |                                         |
| RLS                                          | Prof.ssa Annamaria Finicelli            |
| Servizio Primo Soccorso Incendio-Evacuazione | Allegato organigramma                   |
|                                              |                                         |

# DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI

Istituto comprensivo scolastico

# Sezione 2 RELAZIONE INTRODUTTIVA

# **OBIETTIVI E SCOPI**

Il presente documento, redatto ai sensi del **D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

#### **CONTENUTI**

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- "I'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- "I'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;



l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 81/08.

In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall'ISPESL, con le linee guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a:

- Individuare i lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08.
- 🌃 Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto
- Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti.
- 📂 Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti.
- Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore.
- Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile.
- Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile.
- Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile.

Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell'organizzazione aziendale ed ogni qualvolta l'implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.

Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle *ATTIVITA' LAVORATIVE* presenti nell'Unità Produttiva (intese come attività che non presuppongano una autonomia gestionale ma che sono finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell'ambito della produzione).

All'interno di ogni attività lavorativa sono state individuate le singole FASI a cui sono associate:

- Macchine ed attrezzature impiegate
- Sostanze e preparati chimici impiegati
- Addetti
- ▼ D.P.I.

Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi:

- derivanti dalla presenza dell'operatore nell'ambiente di lavoro
- findotti sul lavoratore dall'ambiente esterno
- conseguenti all'uso di macchine ed attrezzature
- 🥌 connessi con l'utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute.

# **DEFINIZIONI RICORRENTI**

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e



dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

#### Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38)

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

**Salute**: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Prevenzione il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.



# OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Il datore di lavoro , oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall' articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha provveduto a

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; (L'obbligo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4)
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all' articolo 43 del D.Lgs.



- 81/08. Tali misure risultano adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- mell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- relle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:

- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
  - o la natura dei rischi;
  - o l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
  - o la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  - o i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
  - o i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

# INFORMAZIONE - FORMAZIONE - ADDESTRAMENTO

Il datore di lavoro provvede periodicamente affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- o sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- o sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- o sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- o sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- o sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- o sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto della informazione risulta facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione dovesse riguardare lavoratori immigrati, essa avverrà previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva periodicamente una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- o concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.Lgs. 81/08 successivi al I.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico avverranno in occasione:

- o della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- o del trasferimento o cambiamento di mansioni;



 della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento verrà effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti verrà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

# **OBBLIGHI DEI LAVORATORI**

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori dovranno in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

# **OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE**

Il medico competente, come prescritto dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08 dovrà:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine



- previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### **ALCOL DIPENDENZA**

In caso di svolgimento di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi (riportate nel documento di INTESA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO del 16/03/2006) verranno eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari per verificare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza nei lavoratori addetti.

#### **TOSSICODIPENDENZA**

Per le attività lavorative che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi (riportate nel Provvedimento Conferenza Permanente Stato-Regioni del 30/10/2007) verranno eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari per verificare l'assenza di condizioni di tossicodipendenza nei lavoratori addetti.

# SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall' art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Le modalità seguite dal datore di lavoro per l'organizzazione e la composizione del servizio sono le seguenti: Affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a: Margherita Pacca

Il suddetto, accettato l'incarico, ha collaborato con il datore di lavoro, alla redazione del presente documento di valutazione dei rischi.

Il datore di lavoro ha fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi:
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r del D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

# CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo "22 Alberto Mario" è ubicato in Napoli alla P.zza S.Eframo Vecchio 130, esso risulta essere suddiviso in 3 edifici indipendenti:

Il primo edificio, denominato "BLOCCO A" ospita i seguenti locali su due livelli:

- > piano TERRA
  - a) Presidenza;
  - b) sala docenti
  - c) Vice Presidenza
  - d) Ufficio amministrativo;
  - e) Direttore Amministrativo
  - f) sala di attesa;



g) servizi igienici.

# > piano PRIMO

- a) n. 2 Aule Polifunzionali;
- b) Servizi igienici distinti per sesso.

Il secondo edificio, denominato "Blocco B", si sviluppa su due livelli fuori terra e ospita i seguenti locali:

- Al piano terra:
  - a) Aule (dalla n. 1 alla n. 16)
  - b) N. 3 blocchi servizi igienici
- Al piano primo:
  - a) Aule (dalla n. 17 alla n. 32)
  - b) N. 3 blocchi servizi igienici
  - c) n. 1 laboratorio informatica

I due livelli sono comunicanti mediante una cassa scala in c.a. compartimentata mediante porte tagliafuoco (REI 120).

Il terzo edificio, denominato "Blocco C", si sviluppa su due livelli fuori terra e ospita i seguenti locali:

- ➤ N. 3 Aule
- > Servizi igienici
- > Palestra con annessi spogliatoi
- N. 3 depositi
- Archivio

L'esterno é costituito da un cortile con giardino, suddiviso in tante aiuole recintate.

I tre edifici risultano ampiamente indipendenti e separati, sorvegliati dal personale ATA, con la presenza contemporanea di circa 840 alunni.

# **ORARIO DI LAVORO**

|                | Lunedì      | Martedì     | Mercoledì   | Giovedì     | Venerdì     | Sabato      |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Direzione      | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 |
| Docenti        | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 |
| Amministrativi | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 |
| Collaboratori  | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 | 08.30/16.30 |

| CATEGORIA DI APPARTENENZA |                                                                            |   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| Rif. Art. 13              | Scuole realizzate anteriormente alla entrata in vigore del D.M. 18/12/75   |   |
|                           | Scuole realizzate successivamente alla entrata in vigore del D.M. 18/12/75 | x |

|             | CLASSIFICAZIONE |                                                                  |  |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Rif. Art. 1 | Tipo 0          | Scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone   |  |
|             | Tipo 1          | Scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone |  |
|             | Tipo 2          | Scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone |  |
|             | Tipo 3          | Scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone |  |



|   | Tipo 4 | Scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1.200 persone | х |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------|---|
| _ | Tipo 5 | Scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1.200 persone |   |

| MASSIMO AFFOLLAMENTO IPOTIZZABILE  (per le scuole preesistenti al 1975 - riferito al solo piano di massimo affollamento) |                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Rif. Art. 5 Si assumono i seguenti parametri:                                                                            |                                               |  |
| Aule:                                                                                                                    | media di n. 25 persone ad aula                |  |
| Aree destinate a servizi: persone effettivamente destinate (presenze destinate) + 20%                                    |                                               |  |
| Refettori e palestre:                                                                                                    | densità di affollamento paria 0.4 persone/mq. |  |

| CAPACITA' DI DEFLUSSO                           |                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rif. Art. 5.1 Si assumono i seguenti parametri: |                                                                                                                                           |  |
|                                                 | Non può essere superiore a 60 per ogni piano.                                                                                             |  |
| Nota:                                           | Corrisponde al numero massimo di persone che possono defluire dall'uscita di un modulo unitario pari a cm. 60 (per modulo unico = cm. 80) |  |

| SISTEMA DI VIA DI USCITA                                                                      |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Rif. Art. 5.2, comma 1 Almeno 2 uscite verso il luogo sicuro, in base al massimo affollamento |              |  |
|                                                                                               | Non conforme |  |
| >>>                                                                                           | CONFORME     |  |

|               | LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA                                                |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Rif. Art. 5.3 | Multiplo del modulo unitario (cm. 60) e non inferiore a due moduli (cm. 120) |  |  |
|               | non conforme                                                                 |  |  |
| >>>           | CONFORME                                                                     |  |  |

| LARGHEZZA TOTALE DELLE USCITE AL PRIMO PIANO |                                                                              |                       |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Rif. Art. 5.5                                | Rapporto tra massimo affollamento e capacità di deflusso per modulo unitario |                       |
| Massimo affollamento                         |                                                                              | 100                   |
| Capacita' di deflusso 60                     |                                                                              | 60                    |
| Larghezza richiesta (100: 60) = 1.66         |                                                                              | Pari a 2 moduli = 120 |
| Larghezza effettiva: 1.20                    |                                                                              | Vano scala protetto   |
| >>> conforme                                 |                                                                              | conforme              |
| Note:                                        |                                                                              |                       |

# PORTE DEI LOCALI FREQUENTATI DAGLI STUDENTI



| Rif. Art. 5.3 | Larghezza non inferiore a due moduli (cm. 120)                     |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| >>>           | CONFORME                                                           |  |
|               | non conforme                                                       |  |
| Rif. Art. 5.6 | Aperture nel senso dell'esodo (se persone presenti superiori a 25) |  |
| >>>           | CONFORME                                                           |  |
|               | non conforme                                                       |  |

| LUNGHEZZA DELLE VIE DI ESODO |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Rif. Art. 5.4                | Lunghezza minore di 60 metri |
| >>>                          | CONFORME                     |
|                              | Non conforme                 |

| MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE INCENDI |                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Rif. Art. 9                                                 | Ogni tipo di scuola deve essere dotata di idonei mezzi antincendio |  |
| >>>                                                         | CONFORME                                                           |  |
| Non conforme                                                |                                                                    |  |

| TABELLA RIEPILOGATIVA PARAMETRI INTERNO EDIFICIO SCOLASTICO |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Concentrazione 0.39 / 0.60 mq. x persona                    |                                  |  |
| Flusso di sfollamento                                       | 95 / 68 persone x metro x minuto |  |
| Velocità media di deflusso                                  | 40 / 10 metri/minuto             |  |
| Tempo previsto per l'evacuazione 5 minuti e 30 secondi      |                                  |  |

| TABELLA RIEPILOGATIVA PARAMETRI AREE ESTERNE (giardini, viali, piazzali, ecc) |                                                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| Superficie                                                                    | > di 1.500 mq.                                                    |  |  |
| Recinzione,                                                                   | Muratura con sovrastante recinzione metallica. (Buono stato)      |  |  |
| Cancelli,                                                                     | Permettono un regolare deflusso in caso di evacuazione.           |  |  |
| Illuminazione artificiale                                                     | Sufficiente (anche se non sono previsti turni di lavoro notturni) |  |  |
| Tempo previsto per l'evacuazione                                              | 5 minuti e 30 secondi                                             |  |  |
| Fonti di rumore e inquinamento                                                | Sono soltanto quelli delle strade adiacenti                       |  |  |



Il vari piani sono collegati da scale interne in C.A..

Al piano terra sono posizionate altre uscite da utilizzare in caso di emergenza. La larghezza delle vie d'uscita risulta, generalmente, salvo per le situazioni indicate in seguito, non inferiore a due moduli (1,20 mt.). La distanza dalle vie d'uscita d'emergenza risulta, generalmente, non superiore a 60 mt. dall'aula più lontana frequentata dagli studenti o dal personale.

Le vie d'emergenza, in generale, sono sempre sgombre, così da consentire il raggiungimento del luogo più sicuro, nel più breve tempo possibile.

Nell'area esterna inoltre sono presenti:

- Caldaia con potenza nominale 115,6 Kwatt, potenza utile 90,6 Kwatt;
- Gruppo di pressurizzazione con riserva idrica

La dotazione di estintori e la loro ubicazione risulta, in generale, adeguata in relazione alla superficie ed alle attività svolte; eventuali situazioni di criticità sono evidenziate nei paragrafi relativi alle singole aree omogenee. In generale, gli estintori e gli idranti sono risultati sottoposti a controllo periodico dalla ditta esterna incaricata.

La palazzina è dotata inoltre di lampade di emergenza con autonomia pari a 60 minuti, 4 cassette di pronto soccorso.

# **Approvvigionamento Energetico**

L'azienda utilizza essenzialmente energia elettrica che alimenta il quadro elettrico principale posto all'ingresso dello stabile. L'alimentazione del quadro generale è 220/380 Volts trifase. L'energia elettrica viene distribuita all'interno in 380 Volts trifase per l'ascensore. Viene utilizzato un trasformatore per illuminazione e computers. L'impianto elettrico è adeguato alla norma tecnica CEI 64/8 ed è certificato ai sensi della L. 46/90 e D.P.R. 447/91. L'impianto di messa terra è in conformità al D.P.R. 547/55, L. 46/90 e D.P.R. 447/91.

#### Descrizione dei Locali di Lavoro

I locali di lavoro risultano essere appropriati al tipo di utilizzo sia per:

- struttura e solidità (pavimenti, travi, pareti)
- spazio disponibile.

L'organizzazione dei flussi delle persone, dei veicoli e dei materiali, che può essere all'origine di rischi considerevoli, è stata ottimizzata al fine di:

- limitare le interferenze pericolose tra questi flussi e diminuirne la lunghezza il più possibile;
- rendere sicure le zone dove devono spostarsi i lavoratori nell'ambito della loro attività (pavimento piano e non sdrucciolevole, senza buche né ostacoli, nessun dislivello consistente senza parapetti, sicurezza delle porte);
- prevedere la manutenzione delle attrezzature e dei luoghi di lavoro senza rischio (accesso alle attrezzature, pulizia delle superfici vetrate).

Ciascun lavoratore dispone di uno spazio minimo adeguato (maggiore di 2 mq²) ed i soffitti hanno ovunque altezza pari a 3 mt. ad eccezione dei piani seminterrati destinati ad archivi e deposito la cui altezza è pari a metri 2,70. Le porte di accesso normale sono per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione adatte a consentire una rapida uscita delle persone, agevolmente apribili dall'interno e non risultano ostruite da materiali vari.

Il pavimento risulta costituito in gres, è privo di buche o sporgenze pericolose e consente il movimento e il transito delle persone senza rischi. Esso, inoltre, risulta adatto per le operazioni di pulizia che, secondo l'organizzazione del lavoro, è eseguita giornalmente da personale interno.

Le vie di transito e di emergenza sono di dimensioni idonee, con pavimentazione uniforme e senza gradini o dislivelli pericolosi e risultano segnalate idoneamente.

# Identificazione delle aree omogenee e dei gruppi omogenei

Ai fini della valutazione dei rischi, si intende per Area omogenea un insieme di luoghi di lavoro nei quali i materiali pericolosi presenti, le tipologie di lavorazioni svolte e le caratteristiche costruttive dei fabbricati, sono tali da esporli ai medesimi rischi.

Nell'ambito della scuola sono state identificate le seguenti aree omogenee di lavoro (di seguito indicate con la sigla A.O.):

♣ A.O.\_01: Area Uffici



- 4 A.O.\_02: Area Attività scolastica (aule) piano terra e primo
- A.O.\_03: Area palestra
- A.O.\_04: Area attività di laboratori

# Sono stati individuati i seguenti Gruppi Omogenei (di seguito G.O.):

- **G.O.\_01:** "Impiegati amministrativi". Normali mansioni impiegatizie con utilizzo di VDT e macchine per ufficio accettazione amministrativa pazienti gestione archivi
- **G.O.\_02: "Docenti"**. Normali mansioni di docenza attività di laboratorio attività sportive (in palestra) sostegno per normodotati
- **G.O.\_03:** "Collaboratori scolastici (Serv. Generali)". Normali mansioni di qualifica attività di controllo ambienti, presidi, etc.

# Dispositivi di Protezione Individuale

Il tipo di attività non richiede l'uso di D.P.I.

Viene comunque riportato l'inventario dei rischi per l'attribuzione dei DPI, specifico per gruppi omogenei, redatto conformemente all'Allegato VIII del D. Lgs. 81/2008.

# Segnaletica di Sicurezza

La segnaletica di sicurezza presente è conforme a quanto richiesto dall'allegato XXIV del D. Lgs. 81/2008, in particolare sono presenti i seguenti cartelli:

- mezzi antincendio (estintori, manichette, ecc.);
- vie di fuga e uscite di sicurezza;

L'ubicazione di tali cartelli è conforme alle indicazioni riportate nell'allegato del suddetto decreto.

#### Macchine ed attrezzature di lavoro

Vengono utilizzate le seguenti macchine e/o attrezzature di lavoro:

| Macchina e/o attrezzature di lavoro |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| Personal computer                   |  |  |
| Fotocopiatrice                      |  |  |
| Stampanti                           |  |  |
| Software                            |  |  |
| Nr. 1 caldaia                       |  |  |
| Impianto idrico antincendio         |  |  |
| Scale portatili                     |  |  |

#### Servizi Igienico - Assistenziali

I servizi igienici presenti, distinti per sesso ed adeguati alle esigenze richieste, dispongono di:

- ⇒ acqua in quantità sufficiente;
- gabinetto e lavabo di dimensioni sufficienti, comunicanti tra loro, dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi;
- una cassetta per il primo soccorso per prestare le prime immediate cure ai lavoratori colpiti da infortunio.

# Microclima

Il microclima è una combinazione di diversi fattori quali la temperatura dell'aria, l'umidità relativa, la ventilazione e l'eventuale presenza di calore radiante (proveniente ad es. dai computer, ecc.).

La sensazione di benessere legata a queste grandezze è abbastanza soggettiva e dipende inoltre dal tipo di attività svolta e dal tipo di vestiario indossato.

L'aerazione dei locali di lavoro è sufficiente a garantire un'adeguata qualità dell'aria e permette un numero di ricambi orari opportuni tale che gli addetti dispongono di aria salubre in quantità sufficiente.

La temperatura e l'umidità all'interno dei locali sono più o meno costanti e tali da poter garantire condizioni di benessere più o meno ottimali.



#### Illuminazione naturale ed artificiale

L'illuminazione generale dei locali risulta composta da organi illuminanti disposti in modo tale da garantire un perfetto rendimento del flusso luminoso. I posti di lavoro, inoltre, non sono sottoposti ad irraggiamento solare.

E' stata prevista l'alimentazione di emergenza utilizzando lampade che funzionano automaticamente al mancare dell'energia elettrica e con autonomia di 60 min. La loro dislocazione e potenza è tale da permettere lo sfollamento dei locali con buona visibilità senza che insorgano situazioni di pericolo.

Per valutare correttamente il grado di illuminamento occorrerebbe un rilievo strumentale dei parametri di illuminamento, soprattutto in relazione all'utilizzo dei videoterminali.

# Impianti Apparecchiature

# Impianto di Messa a Terra

L'impianto di messa a terra è conforme a quanto prescritto dalle norme CEI. Secondo quanto previsto dal recente DPR del 22 ottobre 2001, a partire dal 23 Gennaio 2002 il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni 2 anni. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si può rivolgere all'ASL, all'ARPAC o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive (cfr. DPR 22/10/2001 n. 462).

# Servizio di conduzione caldaie

Nell'Istituto sono installate n° 2 caldaie per la produzione di calore con bruciatori per metano. A ditta esterna deve essere demandato il compito della conduzione delle caldaie.

Il contratto ha come oggetto la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti termotecnici presenti nella filiale e l'affidamento a terzi dell'incarico di responsabile per la manutenzione e la conduzione dei generatori di calore secondo quanto previsto dal DPR 412/93.

La prestazione prevede:

- La messa in esercizio stagionale
- La manutenzione ordinaria e straordinaria

Gli elementi in controllo sono:

- Caldaie
- Bruciatori
- · Impianto di circolazione
- Apparati elettrici
- Valvole di intercettazione e di sicurezza
- Vasi di espansione

Il personale della ditta viene dotato di indumenti protettivi individuali ed attrezzature atte allo scopo, direttamente dal servizio di sicurezza della ditta.

Alla ditta è stato comunicato lo stato del servizio di sicurezza interno del centro. Questa, altresì, ha avuto comunicazione degli eventuali pericoli interconnessi con l'attività della committente

# **Imprese Esterne**

Allo stato attuale l'azienda affida a ditte esterne l'incarico di manutenzione generale del fabbricato e interventi su parti elettriche nonché i servizi di pulizia. Per queste l'azienda dovrà verificare l'idoneità tecnico professionale (iscrizione C.C.I.A.A.) e fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (art. 26 D. Lgs. 81/2008). A tale proposito è stato redatto un modello di documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008 (cfr D.U.V.R.I.)

# **Tutela Ecologica**

# Scarico delle acque

Il tipo di attività dell'azienda (attività didattica e di ufficio) non richiede l'uso di acqua per cui gli scarichi idrici sono costituiti solo da quelli provenienti dai servizi igienici e vengono immessi nel collettore fognario comunale. È presente Il certificato di allaccio in fogna rilasciato dal Municipio di Napoli.

# Emissioni in atmosfera

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, l'azienda non è soggetta a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06.



#### Rifiuti solidi

I rifiuti solidi sono costituiti solo ed esclusivamente da spazzatura è sono smaltiti attraverso il servizio di N. U. del Comune. La scuola si sta attivando per la raccolta differenziata (carta, plastica).

Per le cartucce e toner, assimilati a rifiuti speciali, questi vengono conferiti a ditta specializzata per lo smaltimento. (cfr. contratto di smaltimento).

# Impatto acustico

L'azienda non produce emissioni di rumore soggette a valutazione ai sensi del DPCM 01/03/1991 e D.Lgs. 196/05.

# Sezione 3 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHII

# **CONSIDERAZIONI GENERALI**

La Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a) del D.Lgs. 81/08*, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relativi a gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un' attenta analisi delle situazione specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l'espletamento delle proprie mansioni.

La Valutazione dei RISCHI è:

- correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- 🍧 finalizzata all'individuazione e all'attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell'unità produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per individuare i pericoli derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano ulteriori pericoli);
- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- esame dell'organizzazione del lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, soprattutto in base a:

- 1. norme legali nazionali ed internazionali;
- 2. norme di buona tecnica;
- 3. norme e orientamenti pubblicati;

La valutazione dei rischi verrà immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione verranno aggiornate.

# **METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI**

L'analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

- A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni lavoro esaminato
- B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente



Nella fase A il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi (evitando eccessive frammentazioni) e sono stati individuati i possibili pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.

Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:

1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente

| MAGNITUDO (M) | VALORE | DEFINIZIONE                                                                                                                               |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIEVE         | 1      | Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento                           |
| MODESTA       | 2      | Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso      |
| GRAVE         | 3      | Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici |
| GRAVISSIMA    | 4      | Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale                                            |

2) valutazione della **PROBABILITA**' della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

| PROBABILITA' (P) | VALORE | DEFINIZIONE                                                                                                                                              |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMPROBABILE      | 1      | L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai.<br>Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.                         |
| POSSIBILE        | 2      | L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli                                              |
| PROBABILE        | 3      | L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro. |
| M.PROBABILE      | 4      | L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.    |

3) valutazione finale dell' entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.

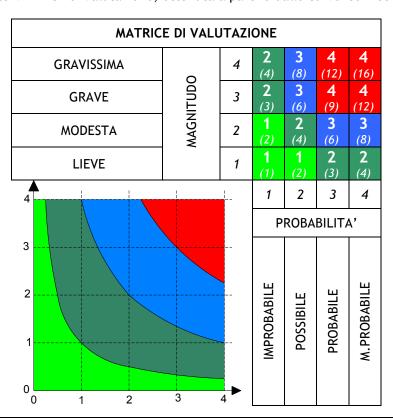



Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA' e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l'*Entità del RISCHIO*, con la seguente gradualità:



# AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO

In funzione dell' entità del RISCHIO, valutato mediante l'utilizzo della matrice già illustrata, e dei singoli valori della Probabilità e della Magnitudo (necessari per la corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione, come indicato nella figura seguente), si prevedono, in linea generale, le azioni riportate nella successiva **Tabella A** (Tabella delle Azioni da intraprendere).

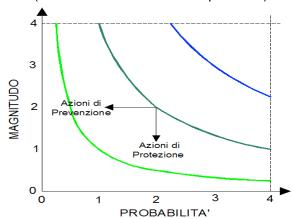

Figura 4 - Curve Iso-Rischio ed azioni di prevenzione e protezione

Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre alla Entità del Rischio i valori della Probabilità e della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni più idonee da intraprendere.

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
- intervento sui rischi alla fonte;
- applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo.

Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente:

- fintrodurre nuovi pericoli
- compromettere le prestazioni del sistema adottato

Tabella A - Tabella delle Azioni da intraprendere

| Valore | RISCHIO | Azioni da Intraprendere                                                                                                                                 | Scala di Tempo |
|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | M.BASSO | Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere<br>nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate                                        | UN ANNO        |
| 2      | BASSO   | Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare l'efficacia delle azioni preventivate                                      | UN ANNO        |
| 3      | MEDIO   | Programmare con urgenza interventi correttivi tali da<br>eliminare le anomalie che portano alla determinazione di<br>livelli di rischio non accettabili | SEI MESI       |
| 4      | ALTO    | Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili      | IMMEDIATAMENTE |



#### ELENCO DEI RISCHI INDIVIDUATI ED ANALIZZATI

Dopo aver preso in considerazione tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08, come previsto dall'art. 28, comma 2, lettera a) dello stesso Decreto, sono stati individuati, nel complesso, i seguenti rischi, analizzati e valutati nei capitoli successivi:

- \*\*\* AFFATICAMENTO VISIVO
- **ALLERGENI**
- CADUTA DALL'ALTO
- CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO
- CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE
- CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO
- **ELETTROCUZIONE**
- GAS E VAPORI
- GETTI E SCHIZZI
- INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE
- \*\*\*\*INFEZIONI
- **MICROCLIMA**
- POSTURA
- PROIFTIONE DI SCHEGGE
- PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI
- RADIAZIONI NON IONIZZANTI
- RIBALTAMENTO
- RISCHIO BIOLOGICO
- **RUMORE**
- **SCHIACCIAMENTO**
- SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO
- URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI
- **USTIONI**
- **VIBRAZIONI**

**Non risultano presenti**, o sono comunque inferiori ai corrispondenti valori d'azione, i seguenti ulteriori Rischi comunque presi in considerazione:

- **AMIANTO**
- **ANNEGAMENTO**
- \*\*\* ATMOSFERE ESPLOSIVE
- ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
- **ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI**
- ▼ INCIDENTI TRA AUTOMEZZI
- ▼ INVESTIMENTO
- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
- ◆ MOVIMENTI RIPETITIVI
- 🞷 OLII MINERALI E DERIVATI
- PROIEZIONE DI MATERIALE USTIONANTE
- PUNTURE, MORSI DI INSETTI O RETTILI
- ₹ RADIAZIONI IONIZZANTI
- RISCHIO CANCEROGENO
- RISCHIO CHIMICO
- RISCHIO RAPINA
- SEPPELLIMENTO, SPROFONDAMENTO
- SOFFOCAMENTO, ASFISSIA
- STRESS PSICOFISICO

# Sezione 4 MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE

#### MISURE GENERALI DI TUTELA

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all' art. 15 del D.Lgs. 81/08, e precisamente:

E' stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente DVR.



- E' stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro
- Come dettagliato nel documento di valutazione, si è provveduto all'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
- Sono stati rispettati i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo
- E' stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte
- E' stata prevista a sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso
- E' stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio
- E' stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
- F' stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- E' stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori
- Si provvederà all' allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e all'adibizione, ove possibile, ad altra mansione
- Verrà effettuata l'adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Verranno impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori
- E' stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- E stata effettuata un' attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi. A tale proposito è stato istituito uno specifico scadenziario che consentirà il controllo nel tempo delle azioni previste per il miglioramento nel tempo della sicurezza dei lavoratori
- Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
- E' stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.

# ACCERTAMENTO DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA E ALCOL DIPENDENZA

# MANSIONI PER LE QUALI VIGE L'OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI TOSSICODIPENDENZA

Come previsto dall' art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08, in alcuni casi le visite mediche devono essere anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il Provvedimento della Conferenza Permanente Stato-Regioni del 30/10/2007, nell'allegato I, riporta l'elenco delle Mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi e che richiedono, pertanto, l'accertamento di assenza di tossicodipendenza.

- 1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
- a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
- b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
- c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

#### 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

- a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni,



accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;

- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonchè il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- I) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
- 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Per i lavoratori con mansioni ricadenti tra quelle elencate verranno, quindi, predisposti da parte del medico competente e a spese del sottoscritto Datore di Lavoro, appositi esami medici tesi ad accertare l'assenza di condizioni di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il lavoratore per il quale sia stata accertata la tossicodipendenza verrà adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell'elenco di cui all'allegato I, fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro nell'ipotesi di cui all'art. 124, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

# MANSIONI PER LE QUALI VIGE L'OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI ALCOL DIPENDENZA

Per quanto riguarda gli accertamenti di alcol dipendenza, nella Conferenza Stato Regioni (G.U. 75 del 30.03.2006) vengono individuate le attività lavorative che comportano elevato rischio di infortuni o per la sicurezza di terzi ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche.

- 1) attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
- a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
- b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
- c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
- d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
- e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
- f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari ( decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
- g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
- 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
- 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;



- 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
- a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne;
- e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) responsabili dei fari;
- i) piloti d'aeromobile;
- I) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Per i lavoratori con mansioni ricadenti tra quelle elencate verranno, quindi, predisposti da parte del medico competente e a spese del sottoscritto Datore di Lavoro, appositi esami medici tesi ad accertare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza.

Il lavoratore per il quale sia stata accertata la tossicodipendenza verrà adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell'elenco sopra riportato.

# PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI

# **COMPITI E PROCEDURE GENERALI**

Come previsto dall'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza. Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;



Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 81/08 (decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 e decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.

In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:



Vigili del Fuoco





Ospedale Vigili Urbani



Carabinieri













In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

#### CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

# In caso d'incendio

- Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
- Fispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

# In caso d'infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
- 📨 Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

# REGOLE COMPORTAMENTALI

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

# USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Come indicato all' art. 69 del D.Lgs. 81/08, si intende per attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per uso di un'attrezzatura di lavoro qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio



Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita **zona pericolosa e** qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore esposto.

# **REQUISITI DI SICUREZZA**

Come indicato all' art. 70 del D.Lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell' allegato V del D.Lgs. 81/08.

Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3 dello stesso art. 70 del D.Lgs. 81/08.

Saranno messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all' art. 71, comma 2, del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro prenderà in considerazione:

- \* le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- 🕶 i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- 🕶 i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di **ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature** di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell' allegato VI del D.Lgs. 81/08.

Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso.

Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:

- siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza
- 🐃 siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione
- siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione

#### **INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

Come indicato nell'art. 73 del D.Lgs. 81/08, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso disporranno di ogni necessaria informazione e istruzione e riceveranno una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

- alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- alle situazioni anormali prevedibili.

I lavoratori saranno informati sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al *comma 2 dell'art*. 73 del D.Lgs. 81/08

Tutte le informazioni e le istruzioni d'uso verranno impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati e ci si accerterà che esse siano state recepite.

Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari di cui *all'art. 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08*, verrà impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

# **ESPOSIZIONE AL RUMORE**

Ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività lavorative, prendendo in considerazione in particolare:



Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo

- I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. 81/08
- Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore
- Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse all'attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l'orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente
- Le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia
- L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile
- Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione

# CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

| Fascia di appartenenza<br>(Classi di Rischio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sintesi delle Misure di prevenzione<br>(Per dettagli vedere le singole valutazioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Classe di Rischio 0 $L_{EX} \le 80 \text{ dB(A)}$ $Lpicco \le 135 \text{ dB(C)}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nessuna azione specifica (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Classe di Rischio 1<br>80 < L <sub>EX</sub> ≤ 85 dB(A)<br>135 < Lpicco ≤ 137 dB(C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a) VISITE MEDICHE: solo su richiesta del lavoratore o qualore il medico competente ne confermi l'opportunità (art. 196, comma 2, D.Lgs. 81/08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Classe di Rischio 2<br>85 < L <sub>EX</sub> ≤ 87 dB(A)<br>137 < Lpicco ≤ 140 dB(C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore  DPI: Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08). Si esigerà che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera b)  VISITE MEDICHE: Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08)  MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta |  |
| INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in reprovenienti dall'esposizione al rumore; adeguata informazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre loro esposizione al rumore  DPI: Scelta di dispositivi di protezione individuale dell'udito che eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 193, comma D.Lgs. 81/08) Imposizione dell'obbligo di indossare DPI dell'ucabbassare l'esposizione al di sotto dei valori inferiori di azione sconcessione di deroga da parte dell'organo di vigilanza competente 81/08)  Verifica l'efficacia dei DPI e verifica che l'esposizione scenda al di inferiore di azione VISITE MEDICHE: Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08) MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |



(\*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verrà effettuata la Formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

Gli addetti operanti nel plesso scolastico, vista l'attività svolta e le attrezzature utilizzate, risultano essere esposti ad un livello sonoro equivalente quotidiano inferiore agli 80 dB(A).

Pertanto, in linea con le indicazioni fornite dal D. Lgs. 195/2006 e dal titolo VIII del D.Lgs 81/2008 Non è necessaria la valutazione strumentale.

#### **ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI**

Dal punto di vista igienistico, l'esposizione umana a vibrazioni si differenzia in:

- Esposizione del Sistema Mano-Braccio, indicata con acronimo inglese HAV (Hand Arm Vibration). Si riscontra in lavorazioni in cui s'impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti. Questo tipo di vibrazioni possono indurre a disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, definito con termine unitario "Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio". L'esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio è generalmente causata dal contatto delle mani con l'impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano.
- Esposizione del corpo intero, indicata con acronimo inglese WBV (Whole Body Vibration). Si riscontra in lavorazioni a bordo di mezzi di movimentazione usati in industria ed in agricoltura, mezzi di trasporto e in generale macchinari industriali vibranti che trasmettano vibrazioni al corpo intero. Tale esposizione può comportare rischi di lombalgie e traumi del rachide per i lavoratori esposti.

Per effettuare la valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni si procederà nel seguente modo:

- 1. Individuazione dei lavoratori esposti al rischio.
- 2. Individuazione, per ogni lavoratore, del tempo di esposizione (rappresentativo del periodo di maggior esposizione in relazione alle effettive situazioni di lavoro).
- 3. Individuazione (marca e tipo) delle singole macchine o attrezzature utilizzate.
- 4. Individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione durante il loro utilizzo.
- 5. Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

I criteri igienistici formulati nell'ambito degli attuali standard sono basati su previsioni di prevalenza del fenomeno di Raynaud o del "dito bianco", a seguito dell'esposizione a vibrazioni mano-braccio. Si assume inoltre che tali criteri siano sufficientemente cautelativi, anche ai fini della prevenzione di altri effetti patologici a carico degli arti superiori, associati all'esposizione a vibrazioni.

#### LIVELLI DI ESPOSIZIONE

La valutazione del rischio derivante da vibrazioni consiste nella determinazione del livello di esposizione a cui sono soggetti tutti i lavoratori che fanno uso di macchine o attrezzature che producono vibrazioni interessanti il sistema mano-braccio o corpo intero.

Il D.Lgs. 81/08, all'art. 201, fissa i valori di riferimento (valori limite e valori di esposizione che fanno scattare l'azione), riportati nella tabella sottostante:

| VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO (HAV) |                                                                          |  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Livello d'azione giornaliero di esposizione        | Valore limite giornaliero di esposizione                                 |  |  |
| $A(8) = 2.5 \text{ m/s}^2$                         | $A(8) = 5 \text{ m/s}^2$<br>$A(8) = 20 \text{ m/s}^2$ (su brevi periodi) |  |  |

#### Si intende per:

- Livello di azione il valore oltre il quale si ha l'obbligo di attuare misure di tutela dei lavoratori esposti, come l'informazione, di ridurre il rischio e di attivare la sorveglianza sanitaria.
- 🗫 Livello limite il valore oltre il quale l'esposizione è vietata.

Nello specifico, per determinare la fascia di appartenenza e le misure di prevenzione da adottare si dovranno confrontare i valori di A(8) con i seguenti range:



| Livello di Rischio                    | Entità                | Azione da Intraprendere                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A(8) ≤ 2,5                            | RISCHIO BASSO         | Nessuna misura specifica obbligatoria.<br>E' consigliata, comunque, l'informazione e la<br>formazione dei lavoratori esposti al rischio                          |  |
| 2,5 < A(8) ≤ 5                        | RISCHIO MEDIO         | <ul> <li>Informazione/Formazione dei lavoratori<br/>esposti al rischio</li> <li>Controlli sanitari periodici</li> <li>Misure per abbattere il rischio</li> </ul> |  |
| A(8) > 5<br>A(8) > 20 (brevi periodi) | RISCHIO INACCETTABILE | Sostituzione immediata della<br>macchina/attrezzo/apparecchiatura o<br>riduzione dei tempi di esposizione                                                        |  |

Anche per il corpo intero, il D.Lgs. 81/08, all'art. 201, fissa i valori di riferimento (valori limite e valori di esposizione che fanno scattare l'azione), riportati nella tabella sottostante:

| VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO (WBV)  |                                                                                       |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Livello d'azione giornaliero di esposizione | Valore limite giornaliero di esposizione                                              |  |  |
| $A(8) = 0.5 \text{ m/s}^2$                  | $A(8) = 1,00 \text{ m/s}^2$<br>$A(8) = 1,50 \text{ m/s}^2 \text{ (su brevi periodi)}$ |  |  |

# Si intende per:

- Livello di azione il valore oltre il quale si ha l'obbligo di attuare misure di tutela dei lavoratori esposti, come l'informazione, di ridurre il rischio e di attivare la sorveglianza sanitaria.
- Livello limite il valore oltre il quale l'esposizione è vietata.

Nello specifico, per determinare la fascia d'appartenenza e le misure di prevenzione da adottare si dovranno confrontare i valori di A(8) con i seguenti range:

| Livello di Rischio                                                                                                                                                                                                               | Entità                | Azione da Intraprendere                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A(8) ≤ 0,5                                                                                                                                                                                                                       | RISCHIO BASSO         | Nessuna misura specifica obbligatoria. E' consigliata, comunque, l'informazione e la formazione dei lavoratori esposti al rischio                            |
| 0,5 <a(8) 1,00<="" th="" ≤=""><th>RISCHIO MEDIO</th><th><ul> <li>Informazione/Formazione dei lavoratori esposti al rischio</li> <li>Controlli sanitari periodici</li> <li>Misure per abbattere il rischio</li> </ul></th></a(8)> | RISCHIO MEDIO         | <ul> <li>Informazione/Formazione dei lavoratori esposti al rischio</li> <li>Controlli sanitari periodici</li> <li>Misure per abbattere il rischio</li> </ul> |
| A(8) > 1,00<br>A(8) > 1,50 (brevi periodi)                                                                                                                                                                                       | RISCHIO INACCETTABILE | Sostituzione immediata della<br>macchina/attrezzo/apparecchiatura o<br>riduzione dei tempi di esposizione                                                    |

L'analisi del ciclo di lavoro non ha evidenziato la presenza di attività che implicano l'esposizione a sorgenti di vibrazione, come previsto agli artt. 199 del D.Lgs 81/2008.

# **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, sono state valutate attentamente le condizioni di movimentazione e, con la metodologia del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), sono stati calcolati sia i pesi limite raccomandati, sia gli indici di sollevamento. In funzione dei valori di questi ultimi sono state determinare le misure di tutela, come meglio illustrato nelle allegate schede di rilevazione.

Nell'ambito dell'attività considerata <u>la movimentazione manuale dei carichi in nessun caso costituisce</u> <u>attività ordinaria</u> essendo di fatto sporadica o occasionale (collaboratori scolastici). La valutazione



effettuata, utilizzando la metodologia proposta dal NIOSH i cui risultati sono riportati in allegato 3, non ha fornito risultati particolari se non la necessità di continuare svolgere attività di formazione sulla corretta esecuzione di questo tipo di operazioni al fine di evitare patologie a carico dell'apparato muscolo - scheletrico.

# Esposizione ad Agenti Cancerogeni.

L'analisi del ciclo di lavoro non ha evidenziato la presenza di attività che implicano l'uso e/o la manipolazione di sostanze o preparati pericolosi riportanti le indicazioni previste dall'art. 233 e seguenti del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

# Esposizione ad Agenti Biologici

L'analisi del ciclo di lavoro non ha evidenziato la presenza di attività che implicano l'uso e/o la manipolazione di agenti biologici di cui all'art. 266 e seguenti del D.Lgs 81/2008

# SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI

#### ATTIVITA' INTERESSATE

Risultano interessate tutte le attività lavorative nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione chimica voluta e controllata dall'uomo, potenzialmente pericolosi per l'uomo stesso.

# Prima dell'attività

- \*\* tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l'impiego di sostanze chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno;
- prima dell'impiego della specifica sostanza occorre consultare l'etichettatura e le istruzioni per l'uso al fine di applicare le misure di sicurezza più opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza sono di seguito riportati);
- 🐔 la quantità dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione;
- tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.

# Durante l'attività

- \* è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
- è indispensabile indossare l'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti.

#### Dopo l'attività

- tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati;
- deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati).

# PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici è necessario condurre l'interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

In funzione delle sostanze utilizzate, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati "CE" (o quelli indicati in modo specifico dalle procedure di sicurezza di dettaglio):

- 🕶 guanti
- **calzature**
- occhiali protettivi
- indumenti protettivi adeguati

# RICONOSCIMENTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NEI PRODOTTI CHIMICI

Le norme relative alla "classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi", impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere informazioni estremamente utili. Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto pericoloso che è fornita o può essere richiesta al fabbricante. Prodotti non soggetti all'obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi. Specie le informazioni deducibili



dall'etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata "chiave" di lettura. Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome "chimico" dice ben poco all'utilizzatore, elementi preziosi sono forniti:

- dal simbolo
- dal richiamo a rischi specifici
- dai consigli di prudenza.

# **I SIMBOLI**

Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i seguenti:

| Simbolo | Significato                                                                      | Pericoli e Precauzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | esplosivo (E): una<br>bomba che esplode;                                         | Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in determinate condizioni.  Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | comburente ( <mark>0</mark> ):<br>una fiamma sopra<br>un cerchio;                | Pericolo: Sostanze ossidanti che possono infiammare materiale combustibile o alimentare incendi già in atto rendendo più difficili le operazioni di spegnimento. Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | facilmente<br>infiammabile (F):<br>una fiamma;                                   | Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infiammabili all'aria. Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. Pericolo: Prodotti chimici che a contatto con l'acqua formano rapidamente gas infiammabili. Precauzioni: Evitare il contatto con umidità o acqua Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C. Precauzioni: Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e scintille. Pericolo: Sostanze solide che si infiammano facilmente dopo breve contatto con fonti di accensione. Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione |
|         | tossico (T): un<br>teschio su tibie<br>incrociate;                               | Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione, ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate.  Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ×       | nocivo ( <mark>Xn</mark> ): una<br>croce di<br>Sant'Andrea;                      | Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate.  Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | corrosivo (C): la<br>raffigurazione<br>dell'azione<br>corrosiva di un<br>acido;  | Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi che attrezzature.  Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, occhi ed indumenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ×       | irritante ( <mark>Xi</mark> ): una<br>croce di<br>Sant'Andrea;                   | Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto irritante per pelle, occhi ed apparato respiratorio.  Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | altamente o<br>estremamente<br>infiammabile (F+):<br>una fiamma;                 | Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 0°C e con punto di ebollizione/punto di inizio dell'ebollizione non superiore a 5°C.  Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione.  Pericolo: Sostanze gassose infiammabili a contatto con l'aria a temperatura ambiente e pressione atmosferica.  Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas infiammabili e tenere lontano da fonti di accensione.                                                                                                                                                                     |
|         | altamente tossico o<br>molto tossico (T+):<br>un teschio su tibie<br>incrociate. | Pericolo: Sostanze estremamente pericolose per la salute per inalazione, ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte. Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate.  Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di malessere, consultare il medico.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y       | Pericoloso per<br>l'ambiente (N)                                                 | Pericolo: Sostanze nocive per l'ambiente acquatico (organismi acquatici, acque) e per l'ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera) o che a lungo termine hanno effetto dannoso.  Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



# PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

In azienda, così come previsto dall' art.45, commi 1 e 2 *del D.Lgs. 81/08*, saranno presenti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

# CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

- 1. Guanti sterili monouso (5 paia)
- 2. Visiera paraschizzi
- 3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- 4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0, 9%) da 500 ml (3)
- 5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- 6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- 7. Teli sterili monouso (2)
- 8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- 9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
- 10. Confezione di cotone idrofilo (1)
- 11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- 12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- 13. Un paio di forbici
- 14. Lacci emostatici (3)
- 15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- 16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- 17. Termometro
- 18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

# LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA

D.Lgs. 26 marzo 2001, n° 151

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l'eliminazione o riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide , per l'embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni.

A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione di ordine generale da adottare:

- Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una posizione particolarmente affaticante.
- Se richiesto dal medico competente, o se obbligatorio per legge a causa di rischi specifici, si predisporrà che la lavoratrice venga adibita, in via provvisoria, ad altra mansione.

In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi, riportate nel seguito.

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate.

Nota L'art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione

Qui di seguito viene riportato, anche a titolo informativo per le lavoratrici madri e per i soggetti interessati, l'elenco dei principali pericoli per le lavoratrici stesse, con l'indicazione delle principali conseguenze e dei divieti derivanti dalla vigente normativa in materia.

**ERGONOMIA** 

| - 19 |       |
|------|-------|
|      | Con y |

| PERICOLO                                                                                     | CONSEGUENZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIVIETI                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FLRICOLO                                                                                     | Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIVIETI                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATTIVITÀ IN POSTURA<br>ERETTA PROLUNGATA                                                     | (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche). favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e                                                                                                          | D.Lgs 151/01 allegato A, lett.G (i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' dell'orario)  DIVIETO IN GRAVIDANZA  durante la gestazione e fino al termine del periodo di                                                                                    |
| POSTURE INCONGRUE                                                                            | perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.  E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto | interdizione dal lavoro  D.Lgs 151/01 allegato A, lett.G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante).  DIVIETO IN GRAVIDANZA  durante la gestazione e fino al termine del periodo di                                                                   |
| LAVORO IN POSTAZIONI<br>ELEVATE                                                              | d'infortunio.  E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate (ad esempio scale, piattaforme, ecc) a causa del rischio di cadute dall'alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | interdizione dal lavoro  D.Lgs 151/01 allegato A, lett.E (i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse)  DIVIETO IN GRAVIDANZA  durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro                                                               |
| LAVORI CON MACCHINA<br>MOSSA A PEDALE,<br>QUANDO IL RITMO SIA<br>FREQUENTE O ESIGA<br>SFORZO | Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D.Lgs 151/01 allegato A, lett.H  (i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo)  DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro    |
| MANOVALANZA PESANTE  MOVIMENTAZIONE  MANUALE CARICHI                                         | La manovalanza pesante e/o la<br>movimentazione manuale dei carichi pesanti<br>è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto<br>può determinare lesioni al feto e un parto<br>prematuro. Con il progredire della gravidanza<br>la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio<br>di lesioni causato dal rilassamento ormonale<br>dei legamenti e dai problemi posturali<br>ingenerati dalla gravidanza                                                                                                                                                                                       | D.Lgs 151/01 allegato A, lett.F (lavori di manovalanza pesante )  D.Lgs 151/01 allegato C, ett.A,1,b (movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari)  DIVIETO IN GRAVIDANZA  durante la gestazione e fino al termine del periodo di |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | interdizione dal lavoro                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | L'asposizione a vibrazioni a bassa fraguenza                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D.Lgs 151/01 allegato A, lett.O<br>(i lavori a bordo delle navi, degli              |
| LAVORI SU MEZZI IN<br>MOVIMENTO | L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino | aerei, dei treni, dei pullman e di<br>ogni altro mezzo di<br>comunicazione in moto) |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIVIETO IN GRAVIDANZA                                                               |
|                                 | l'addome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | durante la gestazione e fino al                                                     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | termine del periodo di                                                              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | interdizione dal lavoro                                                             |

# **AGENTI FISICI**

| PERICOLO                   | CONSEGUENZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIVIETI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUMORE                     | L'esposizione prolungata a rumori forti (> 80 dBA) può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Sono, inoltre, possibili riduzioni di crescita del feto, con conseguente minor peso alla nascita. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita. | D.Lgs 151/01 allegato C lett.A,1,c D.Lgs 151/01 allegato A lett. A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 allegato A lett.C (malattie professionali)  DIVIETO IN GRAVIDANZA (per esposizioni ≥ 80 dBA)  DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (per esposizioni ≥ 85 dBA)                                                                                                                               |
| SCUOTIMENTI<br>VIBRAZIONI  | Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso e/o complicanze in gravidanza e parti prematuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D.Lgs. 151/01 all.egato A lett.I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni)  DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro  D.Lgs. 151 Allegato A lett. B (Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria)  DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |
| SOLLECITAZIONI<br>TERMICHE | Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano dello stress da calore. L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura                                                                                                                                                         | D.Lgs. 151/01 Allegato A lett. A (celle frigorifere) D.Lgs. 151/01 allegato C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA                                                                                                                                                                                                                                       |

| - 39 | 1           |
|------|-------------|
|      | Cally India |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIVIETO FINO A SETTE MESI<br>DOPO IL PARTO PER<br>ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BASSE (es. lavori nelle celle frigorifere)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RADIAZIONI<br>IONIZZANTI     | Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi può determinarsi un' esposizione del bambino in particolare a seguito della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato. L'esposizione durante il primo trimestre di gravidanza può provocare aborto, aumento delle malformazioni e deficit funzionali                          | D.Lgs 151/01 art.8  (Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita' in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attivita' che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza)  DIVIETO IN GRAVIDANZA Se esposizione nascituro > 1 mSv  D.Lgs 151/01 allegato A lett.D  (i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti).  DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO |
| RADIAZIONI NON<br>IONIZZANTI | Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti. Non si può escludere che esposizioni a campi elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza. | D.Lgs 151/01 allegato A lett.C (malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) D.Lgs 151/01 allegato C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi )  DIVIETO IN GRAVIDANZA Per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale                                                                                                                                                         |

# **AGENTI BIOLOGICI**

| PERICOLO                                              | CONSEGUENZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIVIETI                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGENTI BIOLOGICI DEI<br>GRUPPI DI RISCHIO<br>da 2 a 4 | Le malattie infettive contratte in gravidanza possono avere notevoli ripercussioni sull'andamento della stessa. Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito | D.Lgs 151/01 allegato A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche).  D.Lgs 151/01 allegato B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di |
|                                                       | dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l'HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma. In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori (es. sanità).                                | D.Lgs 151/01 allegato C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi)  DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO                                                           |



A SETTE MESI DOPO IL PARTO

# **AGENTI CHIMICI**

|                                                                                                       | 20112-011-11-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERICOLO                                                                                              | CONSEGUENZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIVIETI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SOSTANZE O PREPARATI<br>CLASSIFICATI COME<br>PERICOLOSI (TOSSICI,<br>NOCIVI, CORROSIVI,<br>IRRITANTI) | L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione. | D.Lgs 151/01 allegato A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 allegato A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 allegato C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI. |
| PIOMBO E DERIVATI CHE<br>POSSONO ESSERE<br>ASSORBITI DALLO<br>ORGANISMO UMANO                         | Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D.Lgs 151/01 allegato A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 allegato A lett.C (malattie professionali) D.Lgs 151/01 allegato B lett. A numero 1 lett.c e lett. B numero 1 lett.a (allegato 2 DL 645/96) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# **ALTRI LAVORI VIETATI**

| DESCRIZIONE                                                                                                                                              | DIVIETI                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAVORO NOTTURNO                                                                                                                                          | DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI<br>VITA DEL BAMBINO                                              |
| LAVORI A BORDO DI NAVI, AEREI, TRENI, PULMAN<br>O ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN MOTO                                                                   | DIVIETO IN GRAVIDANZA<br>durante la gestazione e fino al termine del<br>periodo di interdizione dal lavoro |
| LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO                                                                                                                     | DIVIETO IN GRAVIDANZA<br>durante la gestazione e fino al termine del<br>periodo di interdizione dal lavoro |
| LAVORI DI ASSISTENZA E CURA DEGLI INFERMI NEI<br>SANATORI E NEI REPARTI PER MALATTIE<br>INFETTIVE E PER MALATTIE NERVOSE E MENTALI                       | DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI<br>DOPO IL PARTO                                                 |
| LAVORI AGRICOLI CHE IMPLICANO LA MANIPOLAZIONE E L'USO DI SOSTANZE TOSSICHE O ALTRIMENTI NOCIVE NELLA CONCIMAZIONE DEL TERRENO E NELLA CURA DEL BESTIAME | DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI<br>DOPO IL PARTO                                                 |



| LAVORI CHE ESPONGONO ALLA SILICOSI E ALL'ASBESTOSI O ALLE ALTRE MALATTIE PROFESSIONALI (di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni) | DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI<br>DOPO IL PARTO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| LAVORI PREVISTI DAL D.LGS. 345/99 LAVORI PREVISTI DAL D.LGS. 262/2000 LAVORI INDICATI NELLA TABELLA ALLEGATA AL DPR 303/1956 PER I QUALI VIGE L'OBBLIGO DELLE VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE               | DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI<br>DOPO IL PARTO |

# STRESS LAVORO-CORRELATO

Accordo europeo dell'8 ottobre 2004

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione "povera", ecc.

I **sintomi** più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell'umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.

I fattori che causano stress possono essere :

- \*\* lavoro ripetitivo ed arido
- ridotto e di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto
- rapporto conflittuale uomo macchina
- conflitti nei rapporti con colleghi e superiori
- fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...)
- lavoro notturno e turnazione

Si provvederà alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti alla sindrome in esame.

Verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori, in quanto solo attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una persona che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile.

Ai tradizionali fattori di rischio inoltre si affiancano oggi "nuovi fattori", legati al rapporto persona-lavoro, agli aspetti relazionali e motivazionali, alla disaffezione, all'insoddisfazione, al malessere collegato al ruolo del singolo lavoro, alle relazioni con i colleghi ed i capi, alle vessazioni morali e sessuali, al rapporto con le tecnologie e con le loro continue evoluzioni. Il fenomeno del disagio lavorativo sta assumendo sempre maggiore rilevanza ed esprime il cedimento psicofisico del lavoratore-lavoratrice nel tentativo di adattarsi alle difficoltà del confronto quotidiano con la propria attività lavorativa.

Lo stress non è una malattia, ma può causare problemi di natura fisica e mentale quando le pressioni e le richieste diventano eccessive e assillanti, con effetti negativi per i lavoratori e le aziende. Lo stress dipende dal contesto di lavoro (organizzazione, ruolo, carriera, autonomia, rapporti interpersonali) e dal contenuto



del lavoro (ambiente, attrezzature, orario, carico-ritmi, formazione, compiti).

Esso si può prevenire attraverso una valutazione del rischio simile a quella applicata a tutti gli altri rischi sul posto di lavoro, coinvolgendo i lavoratori e le lavoratrici e i loro rappresentanti, gli RLS.

E' importante distinguerli, perché diverse sono le cause e diversi i rimedi. In particolare il mobbing si configura come l'insieme di azioni personali e impersonali aggressive, violente, ripetute, immotivate, individuali o di gruppo che incidono in modo significativo sulla condizione emotiva e psicofisica di un individuo o di un gruppo di individui.

#### MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

- Verrà data ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;
- Fi cercherà di diminuire il più possibile l'entità delle attività monotone e ripetitive;
- Verranno aumentate le informazioni concernenti gli obiettivi;
- Sarà sviluppato uno stile di leadership;
- Si eviteranno definizioni imprecise di ruoli e mansioni.
- Verranno distribuiti/comunicati efficacemente gli standard ed i valori dell'organizzazione a tutti i livelli organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini;
- Si farà in modo che gli standard ed i valori dell'organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori dipendenti;
- Si provvederà al miglioramento della responsabilità e della competenza del management per quanto riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione;
- Si stabilirà un contatto indipendente per i lavoratori;
- Verranno coinvolti i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress lavoro-correlato.

# DIFFERENZE DI GENERE, ETA' E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI

Il datore di lavoro e il personale direttivo non attuano discriminazioni nell'assunzione, nella remunerazione, nell'accesso alla formazione, promozione, licenziamento o pensionamento, in base a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica, età.

L'azienda non interferisce con l'esercizio del diritto del personale di seguire principi o pratiche, o di soddisfare bisogni connessi a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica.

L'azienda non permette comportamenti, inclusi gesti, linguaggio o contatto fisico, che siano sessualmente coercitivi, minacciosi, offesivi o volti allo sfruttamento.

Tutte le misure poste in essere ai fini della sicurezza sono formulate in maniera chiara e comprensibile anche a persone provenienti da altri paesi.

Ai sensi della normativa vigente non possono essere assunti minori che non abbiano compiuto il 15° anno di età. I minori apprendisti non possono essere adibiti alle lavorazioni pericolose, faticose e insalubri, salvo richiederne la deroga agli organi competenti. I minori devono essere sottoposti a visita di idoneità da parte del medico competente dell'azienda se esposti a rischi per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria e negli altri casi dal medico del servizio sanitario Nazionale. Tali principi sono parte integrante della politica aziendale.

In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si provvederà ad una più attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione delle difficoltà determinate dalla diversità del linguaggio.

| Descrizione del Rischio                               | Probabilità | Magnitudo | Rischio |   |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|---|
| Differenza di genere, età, provenienza da altri paesi | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |

# MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

#### RESPONSABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI

Ogni dipendente è responsabile sul proprio luogo di lavoro della sorveglianza dello stato di sicurezza reale raggiunto dalle attrezzature, dagli impianti, dalle macchine, dall'ambiente, dalle materie, in relazione alla formazione ricevuta ed alle disposizioni aziendali vigenti.

Il coinvolgimento da parte di tutti i dipendenti, ottenuto con una specifica campagna informativa, ha consentito di ottenere direttamente le Segnalazioni di Incidente o le anomalie che danno luogo alle più elementari valutazioni di efficienza delle procedure di sicurezza adottate.



Con il raggiungimento di un sufficiente grado di consapevolezza e di competenza i lavoratori sono progressivamente in grado di contribuire efficacemente al miglioramento della sicurezza aziendale.

#### **MONITORAGGIO**

Per il monitoraggio dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione, così come definiti nelle singole attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi e riportate nel seguito sono state individuate le seguenti linee principali.

Frequenza massima delle verifiche

: trimestrale (valore iniziale, suscettibile di variazione in funzione dei

risultati accertati)

Addetti al monitoraggio e compiti : vedi Servizio di Prevenzione e Protezione con distinta dei compiti

# Metodologia da seguire

Gli addetti al controllo dovranno effettuare (periodicamente o a seguito di segnalazione pervenuta o accertata di non conformità) l'individuazione puntuale di tutti i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione previsti per il reparto e per il lavoratore o la mansione oggetto del controllo, con la segnalazione delle eventuali situazioni di non conformità e con la individuazione dei soggetti cui competono gli interventi di rettifica delle non conformità. Tutti i dati ed i documenti di riscontro dovranno essere archiviati ed occorrerà redigere, al termine dell' attività, uno specifico verbale scritto firmato e datato che riporta le conclusioni e le eventuali proposte.

In funzione dei risultati del monitoraggio verranno presi i provvedimenti opportuni, compresa la eventuale revisione delle procedure di sicurezza oggetto del monitoraggio.

# PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

Per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista l'implementazione in azienda di un "SISTEMA di GESTIONE della SALUTE E SICUREZZA dei LAVORATORI" basato sui seguenti elementi principali:

- Sistemazione dei luoghi, degli ambienti e delle attrezzature di lavoro esistenti e programma di controllo e manutenzione degli stessi.
- Valutazione preventiva dei RISCHI ogni qualvolta verranno introdotti nuove attrezzature o nuove sostanze o comunque modificati i regimi di esposizione.
- Controlli periodici degli impianti, delle attrezzature, delle sostanze e dei dispositivi di protezione individuali a garanzia che tutti i processi vengano svolti in conformità alle specifiche di sicurezza.
- Definizione di istruzioni scritte per l'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro.
- Periodica informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi lavorativi e sui modi per prevenirli.
- Controllo del comportamento in sicurezza dei lavoratori, come indicato nel precedente capitolo.
- Controllo sanitario periodico, ove prescritto, per prevenire l'insorgenza di eventuali malattie professionali.
- Procedure per la gestione dell'emergenza per fronteggiare le situazioni anomale con l'intento di minimizzare i
- 📂 danni alle persone ed al patrimonio aziendale.
- Procedure per la disciplina dei lavori affidati ad imprese esterne per garantire che i lavori stessi vengano svolti
- in condizioni di sicurezza, previa compilazione e sottoscrizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando necessario.



# Sezione 5 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LAVORAZIONI

#### ATTIVITA' E FASI DI LAVORO

Nella seguente tabella vengono riportate le lavorazioni oggetto del presente Documento di Valutazione dei RISCHI, suddivise in ATTIVITÀ (costituenti i diversi raggruppamenti) ed in FASI DI LAVORO (o reparti).

| ATTIVITÀ/FASI | DESCRIZIONE                            |
|---------------|----------------------------------------|
| ATTIVITA' 1   | SCUOLE                                 |
| Fase 1        | ATTIVITA' DIDATTICA                    |
| Fase 2        | ATTIVITA' OPERATORI SCOLASTICI         |
| Fase 3        | ATTIVITA' DI LABORATORIO               |
| Fase 4        | LABORATORIO INFORMATICO SCOLASTICO     |
| Fase 5        | PALESTRA SCOLASTICA                    |
| Fase 6        | RIUNIONI E CONFERENZE                  |
| Fase 7        | SEGRETERIA SCOLASTICA                  |
| Fase 8        | ATTIVITA' RICREATIVA ALL'APERTO SCUOLE |
| Fase 9        | LOCALE CALDAIA                         |
| Fase 10       | PULIZIA SERVIZI IGIENICI               |

# Sezione 6 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

Qui di seguito vengono riportate le misure di prevenzione generali nei confronti dei rischi specifici individuati nell'azienda oggetto del presente Documento di Valutazione, e riportati in dettaglio nelle Sezioni 7, 8, 9 e 10. Oltre alle indicazioni di ordine generale riportate occorrerà attenersi alle istruzioni dettagliate nelle singole attività lavorative e nelle schede relative all'utilizzo di attrezzature, sostanze ed opere provvisionali.

MISURE GENERALI DI TUTELA

# **ELETTROCUZIONE**



Situazioni di pericolo: Ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia elettrica o si transita in prossimità di lavoratori che ne fanno uso.

L' impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte; vale a dire secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Per non pregiudicare le sue caratteristiche di sicurezza anche le apparecchiature devono essere "a norma" (marchio IMQ o equivalente).

Un livello di sicurezza assoluto non è raggiungibile. E' possibile invece raggiungere un livello di sicurezza accettabile mediante:

- un'accurata realizzazione dell'impianto seguita da scrupolose verifiche;
- ♣ l'impiego di apparecchiature elettriche di qualità garantita;
- La manutenzione e le verifiche periodiche eseguite da personale specializzato.

Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista).

Verificare sempre, prima dell'utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per accertare la assenza di usure ed eventuali abrasioni.

Non manomettere il polo di terra.

Usare spine di sicurezza omologate CEI.

Usare attrezzature con doppio isolamento.

Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche.

Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide.





#### **RACCOMANDAZIONI**

Non togliere la spina dalla presa tirando il filo. Si potrebbe rompere il cavo o l'involucro della spina rendendo accessibili le parti in tensione.

Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perché si potrebbe strappare la presa dal muro.



Quando una spina si rompe occorre farla sostituire con una nuova marchiata IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità). Non tentare di ripararla con nastro isolante o con l'adesivo. E' un rischio inutile!



Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa. In questo modo si evita che la presa si surriscaldi con pericolo di corto circuito e incendio.



Se indispensabili, e previa autorizzazione del responsabile della sicurezza, usare sempre adattatori e prolunghe idonei a sopportare la corrente assorbita dagli apparecchi utilizzatori. Su tutte le prese e le ciabatte è riportata l'indicazione della corrente, in Ampere (A), o della potenza massima, in Watt (W).



Spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in prese di tipo italiano solo tramite un adattatore che trasferisce il collegamento di terra effettuato mediante le lamine laterali ad uno spinotto centrale. E' assolutamente vietato l'inserimento a forza delle spine Schuko nelle prese di tipo italiano. Infatti, in tale caso dal collegamento verrebbe esclusa la messa a terra.



Situazioni che vedono installati più adattatori multipli, uno sull'altro, vanno eliminate.



Segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente nel caso di urgenza ad eliminare o ridurre l'anomalia o il pericolo, notificando l'accaduto al Dirigente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (ad esempio se vi sono segni di cedimento o rottura, sia da usura che da sfregamento, nei cavi o nelle prese e spine degli apparecchi utilizzatori, nelle prese a muro non adeguatamente fissate alla scatola, ecc.).



Allontanare le tende o altro materiale combustibile dai faretti e dalle lampade.



Le spine di alimentazione degli apparecchi con potenza superiore a 1 kW devono essere estratte dalla presa solo dopo aver aperto l'interruttore dell'apparecchio o quello a monte della presa.

Non effettuare nessuna operazione su apparecchiature elettriche quando si hanno le mani bagnate o umide.

E' vietato alle persone non autorizzate effettuare qualsiasi intervento sulle apparecchiature e sugli impianti elettrici. E' inoltre vietata l'installazione di apparecchi e/o materiali elettrici privati.

Il dipendente è responsabile degli eventuali danni a cose e/o persone dovuti all'eventuale installazione ed utilizzo di apparecchi elettrici di sua proprietà.

MISURE GENERALI DI TUTELA

#### **POSTURA**

Situazioni di pericolo: il rischio da posture incongrue è assai diffuso e, seguendo una classificazione basata sul tipo di rischio posturale si possono individuare contesti lavorativi in cui sono presenti:

posture fisse prolungate (sedute o erette);

movimenti ripetitivi e continui di un particolare segmento corporeo.

E' ovvio che vi sono contesti lavorativi in cui si realizzano contemporaneamente due, anche più, di queste condizioni; tuttavia è utile rifarsi a questa classificazione unicamente per semplicità espositiva.

Nei lavori d'ufficio, il lavoro sedentario può essere all'origine di vari disturbi, soprattutto se il posto di lavoro è concepito secondo criteri non ergonomici o se le attrezzature di lavoro non sono disposte in maniera funzionale. In questi casi i lavoratori sono costretti ad assumere una postura innaturale e scomoda con dolorose contrazioni muscolari, affaticamento precoce, calo del rendimento e difficoltà di concentrazione, per non parlare del maggior rischio di commettere errori.

# **MISURE DI PREVENZIONE**

Modifiche strutturali del posto di lavoro

Nei lavori pesanti andrà favorita la meccanizzazione, negli altri il posto dovrà essere progettato "ergonomicamente" tenuto conto cioè delle dimensioni e delle esigenze e capacità funzionali dell'operatore. Modifiche dell'organizzazione del lavoro

Sono di fondamentale importanza per la riuscita di qualsiasi intervento preventivo. Sono finalizzati non solo ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori sull'argomento ma anche all'assunzione o modifica da parte di questi, tanto sul lavoro che nella vita extralavorativa, di posture, atteggiamenti e modalità di comportamento che mantengano la buona efficienza fisica del loro corpo.

MISURE GENERALI DI TUTELA

#### **AFFATICAMENTO VISIVO**

Situazioni di pericolo: lavori che prevedono l'utilizzo di video, monitor, palmari, ecc. o che comportano lavori di precisione; lavori effettuati con scarsa illuminazione o con posizione errata dell'operatore rispetto alle fonti luminose.

I sintomi più frequenti sono: bruciore, lacrimazione, secchezza congiuntivale, ammiccamento frequente, fotofobia, visione annebbiata, difficoltà di messa a fuoco.

Le cause possono dipendere da:

🗫 uso dei videoterminali ininterrotto per molte ore



- scorretta illuminazione artificiale
- 📂 illuminazione naturale scarsa, assente o non ben regolata
- arredo inadeguato dal punto di vista cromatico
- difetti visivi individuali privi di adeguata correzione
- posizione errata dei VDT rispetto alle fonti di luce

#### PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

Garantire una corretta illuminazione nei luoghi di lavoro, sia per la qualità che per la quantità

#### Qualità

- La luce migliore è quella naturale diretta, che deve poter essere regolata, per attenuare la luce diurna.
- Si devono evitare effetti di abbagliamento
- La luce deve avere una temperatura di colore intorno ai 4000° K (gradi Kelvin)
- Va garantita una corretta distribuzione delle fonti di luce

#### **Ouantità**

- Tra la profondità dell'ambiente e la misura che va dall'architrave della finestra al pavimento deve essere rispettato un rapporto almeno di 2 : 1
- Ta superficie illuminante deve essere almeno 1/8 della superficie del pavimento (con finestre apribili)
- Le finestre devono essere facili da pulire
- Le finestre devono essere distribuite in maniera tale da garantire un'illuminazione adeguata in tutto l'ambiente
- 🞷 L'intensità della luce deve raggiungere i valori previsti dalla vigente normativa in materia.

# Sezione 7 VALUTAZIONE RISCHI ATTIVITA' LAVORATIVE

Qui di seguito sono riportate le diverse fasi lavorative effettuate in azienda. Per ognuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi con la metodologia indicata nella Sezione 3 e sono state dettagliate le misure di prevenzione e protezione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale da indossare. Per ogni attività lavorativa sono state, inoltre, indicate le eventuali attrezzature, opere provvisionali e sostanze impiegate, per il cui utilizzo si farà riferimento alle rispettive Sezioni 8,9 e10.

# **ATTIVITA' 1: SCUOLE**

FASE LAVORATIVA

# **FASE 1.1: ATTIVITA' DIDATTICA**

## ATTIVITA' CONTEMPLATA

L'attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dal docente che si avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa. Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento delle attività. Soprattutto nelle scuole medie e superiori, negli ultimi anni anche in alcune scuole elementari, sono stati introdotti corsi di informatica, pertanto in questi casi l'attività viene svolte in aule attrezzate in cui ciascuno studente ha a disposizione un videoterminale.

#### ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE :

PERSONAL COMPUTER

#### **SOSTANZE UTILIZZATE**

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti SOSTANZE :

▼ INCHIOSTRI

**TONER** 

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

#### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.



| Descrizione del Pericolo       | Probabilità | Magnitudo | Rischio |   |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------|---|
| Elettrocuzione                 | Possibile   | Grave     | MEDIO   | 3 |
| Postura                        | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |
| Microclima                     | Probabile   | Lieve     | BASSO   | 2 |
| Allergeni                      | Improbabile | Grave     | BASSO   | 2 |
| Inalazione di polveri e fibre  | Probabile   | Lieve     | BASSO   | 2 |
| Scivolamenti, cadute a livello | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |

# MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

#### **GENERALE**

- Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l'attività
- Tivieto di utilizzo di utenze non a norma rispetto ai requisiti minimi di sicurezza elettrica
- Maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro
- Prevedere adeguate condizioni di illuminamento, sia come fattore di sicurezza che come fattore di igiene, attraverso una corretta potenza degli impianti e garantendo, attraverso una periodica e sistematica attività manutentiva, la costante disponibilità, specie degli impianti di emergenza
- Evitare di parlare continuamente per più ore consecutive, ed alternare le attività didattiche opportunamente

#### INFEZIONE DA MICROORGANISMI

Accertarsi della corretta igiene delle aule

#### **MICROCLIMA**

Predisporre adeguati sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell'aria POSTURA

Formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle lezioni, ed in particolar modo per le attività che comportano la movimentazione dei carichi

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":

Non si prevede l'utilizzo obbligatorio di DPI

#### Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO. Dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente seguite tutte le Misure di Prevenzione indicate.

FASE LAVORATIVA

# **FASE 1.2: ATTIVITA' OPERATORI SCOLASTICI**

# ATTIVITA' CONTEMPLATA

Attività di pulizia dei locali nonché di custodia e sorveglianza dei locali. L'attività è svolta dal collaboratore scolastico (già bidello) che si occupa inoltre dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico

# ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE :

TTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

\*\* SCALE

#### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

| Descrizione del Pericolo       | Probabilità | Magnitudo | Rischio |   |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------|---|
| Allergeni                      | Improbabile | Grave     | BASSO   | 2 |
| Inalazione di polveri e fibre  | Probabile   | Lieve     | BASSO   | 2 |
| Scivolamenti, cadute a livello | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |



#### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata
- Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate

#### ALI FRGENI

- Durante i lavori di pulizia attenersi alle schede tecniche dei prodotti in uso, mantenere le etichette, non usare contenitori inadeguati
- Per le pulizie utilizzare i prodotti meno nocivi e sostituire quelli maggiormente nocivi
- Adottare una scrupolosa igiene personale: abito da lavoro e pulizia frequente con le mani
- Melle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibili
- Totarsi sempre di DPI idonei nelle fasi di pulizia delle attrezzature
- Scegliere prodotti detergenti con pH vicini al neutro
- Turante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande
- Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti
- Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo
- Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche e tossiche utilizzate

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":

- Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347)
- Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420)

| Calzature antiscivolo        | Guanti in Lattice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per industrie alim, e simili | Del tipo usa e getta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNI EN 347                   | UNI EN 374, 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | Will service the service of the serv |
| Con sottopiede anatomico     | Impermeabili, per prodotti<br>contaminanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO BASSO. Dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente seguite tutte le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. indicati, al fine di conseguire un livello di RISCHIO accettabile.

FASE LAVORATIVA

# FASE 1.3: LABORATORIO INFORMATICO SCOLASTICO

#### ATTIVITA' CONTEMPLATA

Trattasi delle attività didattiche di un laboratorio informatico scolastico.

#### ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE :

- PERSONAL COMPUTER
- PLOTTER A GETTO D'INCHIOSTRO
- ▼ VIDEOPROIETTORE

# **SOSTANZE UTILIZZATE**

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti SOSTANZE :

- **₹** INCHIOSTRI
- **TONER**

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche,



riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

#### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

| Descrizione del Pericolo  | Probabilità | Magnitudo | Rischio |   |
|---------------------------|-------------|-----------|---------|---|
| Affaticamento visivo      | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |
| Postura                   | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |
| Radiazioni non ionizzanti | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |
| Microclima                | Probabile   | Lieve     | BASSO   | 2 |

#### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

#### GENERALE

- Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale
- Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori
- L'utilizzazione dei videoterminali non deve essere fonte di rischio per gli studenti
- 🍧 E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile
- La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi
- I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro
- L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore
- Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche
- I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo
- Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro

#### **MICROCLIMA**

Si deve fare in modo da ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente

### **RADIAZIONI NON IONIZZANTI**

- La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali
- Tutte le radiazioni, eccezione fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute degli studenti
- I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee
- L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità
- 🍼 Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore

# **POSTURA**

- Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi
- Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino
- Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi
- Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore
- La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani
- Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore



- La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa
- Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio
- 🍧 E' necessario uno spazio sufficiente che permetta agli studenti una posizione comoda
- Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda. I sedili debbono avere altezza regolabile
- Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione

#### Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO BASSO.

FASE LAVORATIVA

## FASE 1.4: PALESTRA SCOLASTICA

#### ATTIVITA' CONTEMPLATA

L'attività ginnica viene svolta nelle palestre o in alcuni casi nei giardini o nei campi sportivi di proprietà dell'istituto, questo tipo di attività è prevalentemente svolta dagli alunni delle scuole elementari e medie ed è seguita da docenti che hanno una formazione specifica

# ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE :

ATTREZZATURA DI PALESTRA

#### **SOSTANZE UTILIZZATE**

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti SOSTANZE :

POLVERI POLVERI

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

# RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

| Descrizione del Pericolo       | Probabilità | Magnitudo | Rischio |   |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------|---|
| Punture, tagli e abrasioni     | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |
| Microclima                     | Probabile   | Lieve     | BASSO   | 2 |
| Scivolamenti, cadute a livello | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |

#### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- I depositi degli attrezzi devono essere tenuti ordinatamente, devono essere dotati di idonee attrezzature per riporre materiali in sicurezza
- Assicurarsi, prima dell'utilizzo, dell'integrità e della perfetta efficienza di tutte le attrezzature ginniche
- Proteggere i corpi illuminanti e i vetri con barriere antisfondamento
- Dotare i locali di attrezzature idonee
- La presenza attenuta e costante del personale docente ed addetto alla sorveglianza impedisce l'utilizzo improprio dell'attrezzatura ed evita gli eventuali ferimenti accidentali

# **ELETTROCUZIONE**

Adeguare gli impianti elettrici in particolare per i luoghi a maggior rischio, come quelli degli spogliatoi, dei locali docce, ecc

#### **MICROCLIMA**

Garantire condizioni microclimatiche favorevoli migliorando il sistema di ventilazione e quello di condizionamento/riscaldamento



#### Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO BASSO.

FASE LAVORATIVA

#### **FASE 1.5: RIUNIONI E CONFERENZE**

#### ATTIVITA' CONTEMPLATA

Si tratta di attività culturali a scopo didattico e non, come conferenze o seminari, riunioni, cerimonie religiose importanti, o infine consultazioni elettorali. Mentre i primi eventi sono caratterizzati soprattutto dalla presenza di strumenti quali microfoni, amplificatori, e talvolta lavagne luminose, l'ultimo è caratterizzato soprattutto dalla presenza di impianti elettrici temporanei per l'illuminazione delle cabine, dei seggi e altro.

Nel complesso tutte queste attività prevedono la presenza nell'edificio di persone non facenti parte dell'organico dell'istituto

#### ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE :

- PERSONAL COMPUTER
- ▼ VIDEOPROIETTORE

#### **SOSTANZE UTILIZZATE**

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti SOSTANZE :

- POLVERI
- **TONER**

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

#### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

| Descrizione del Pericolo       | Probabilità | Magnitudo | Rischio |   |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------|---|
| Microclima                     | Probabile   | Lieve     | BASSO   | 2 |
| Scivolamenti, cadute a livello | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |

#### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- Fifettuare la denuncia dell'impianto di messa a terra e documentare le successive verifiche biennali
- Una disposizione adeguata delle luci nelle aule da adibire a riunioni evita la realizzazione di impianti temporanei
- Non rimuovere i filtri ottici presenti per modificare il funzionamento del videoproiettore
- Attenersi nell'uso e nella manutenzione delle attrezzature a quanto descritto nel libretto delle istruzioni
- Assicurarsi dell'integrità e del corretto funzionamento delle attrezzature in tutte le loro parti

# **ELETTROCUZIONE**

- Il frequente controllo dell'impianto microfono amplificatore e dell'attacco della lavagna luminosa limita il rischio di elettrocuzione
- L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alle norme vigenti

## **MICROCLIMA**

Predisporre adeguati sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell'aria

#### Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un **RISCHIO BASSO**. Dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente seguite tutte le Misure di Prevenzione indicate.



FASE LAVORATIVA

#### **FASE 1.6: UFFICIO AMMINISTRATIVO**

#### ATTIVITA' CONTEMPLATA

Trattasi dei lavori d'ufficio delle segreterie scolastiche

#### ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE :

- FAX
- \*\* FOTOCOPIATRICE
- MACCHINA DA SCRIVERE
- **PERSONAL COMPUTER**
- \*\*\* SPILLATRICE
- **STAMPANTE**
- **TIMBRATRICE**

#### **SOSTANZE UTILIZZATE**

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti SOSTANZE:

- ◆ POLVERI
- **TONER**

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

#### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

| Descrizione del Pericolo      | Probabilità | Magnitudo | Rischio |   |
|-------------------------------|-------------|-----------|---------|---|
| Punture, tagli e abrasioni    | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |
| Postura                       | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |
| Inalazione di polveri e fibre | Probabile   | Lieve     | BASSO   | 2 |

#### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione: **GENERALE** 

- Posizionare la stampante in ambienti opportuni
- Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa in ufficio

#### PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI

Utilizzare la spillatrice con la dovuta attenzione e cura

# INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE

- La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da personale esperto POSTURA
- Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso il lavoro per rilassare la muscolatura
- Assumere una comoda posizione di lavoro

# Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO BASSO.

FASE LAVORATIVA

# FASE 1.7: ATTIVITA' RICREATIVA ALL'APERTO SCUOLE

# ATTIVITA' CONTEMPLATA

Consiste nella pausa di ricreazione durante la quale si utilizzano le attrezzature presenti, in giochi di gruppo, nonché in attività didattiche. I docenti o altro personale scolastico sono tenuti al controllo degli allievi, durante l'attività.





#### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

| Descrizione del Pericolo            | Probabilità | Magnitudo | Rischio |   |
|-------------------------------------|-------------|-----------|---------|---|
| Infezioni                           | Improbabile | Grave     | BASSO   | 2 |
| Urti, colpi, impatti e compressioni | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |
| Microclima                          | Probabile   | Lieve     | BASSO   | 2 |
| Scivolamenti, cadute a livello      | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |

#### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

GENERALE

- Maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro
- Assicurarsi che il lavoro non venga svolto costantemente in condizioni di stress (tempi ridotti a causa di personale insufficiente)
- Prevedere personale di riserva per coprire ferie, malattie, periodi di punta, ecc. (es. servendosi di agenzie di collocamento)
- Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l'attività ricreativa
- Riporre in luogo adeguato, dopo la pausa ricreativa, tutti gli oggetti utilizzati durante la stessa URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI
- Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli
- 🍼 Predisporre le attrezzature per giochi rispettando le dovute distanze di sicurezza tra di loro
- Installare altaleni con seggiolini in materiale capace di assorbire colpi e con bordi arrotondati
- Delimitare l'area dove è installata la giostra girevole

# INFEZIONE DA MICROORGANISMI

Accertarsi della corretta igiene dello spazio

#### **MICROCLIMA**

🌃 Predisporre adeguati sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell'aria

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE".

Non si prevede l'utilizzo obbligatorio di DPI

#### Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO BASSO.

FASE LAVORATIVA

#### **FASE 1.8: LOCALE CALDAIA**

#### ATTIVITA' CONTEMPLATA

Trattasi di attività che prevede il controllo e una <u>manutenzione leggera</u> della caldaia alimentata con vari combustibili (gas metano oppure olio combustibile) e posta in locale apposito

## ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE :

TTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

# **SOSTANZE UTILIZZATE**

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti SOSTANZE:

- CARBURANTI
- POLVERI
- ▼ VAPORI

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.



#### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

| Descrizione del Pericolo            | Probabilità | Magnitudo | Rischio |   |
|-------------------------------------|-------------|-----------|---------|---|
| Ustioni                             | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |
| Calore, fiamme, esplosione          | Improbabile | Grave     | BASSO   | 2 |
| Urti, colpi, impatti e compressioni | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |
| Postura                             | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |
| Microclima                          | Probabile   | Lieve     | BASSO   | 2 |
| Inalazione di polveri e fibre       | Probabile   | Lieve     | BASSO   | 2 |

#### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

#### **GENERALE**

- Informazione e formazione degli addetti sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, sulla natura dei rischi e sui comportamenti conseguenti
- 狐 Per effettuare ogni operazione indossare solo abiti adatti, nonché guanti e calzature idonei
- Gli addetti al locale caldaia devono conoscere in anticipo la parte di macchina o impianto che vanno a manipolare, attraverso la consultazione del manuale di uso e manutenzione in sicurezza. Pertanto il datore di lavoro deve fornire al personale tutte le informazioni necessarie oltre a quelle dettate dalla pratica di esperienza giornaliera
- Verificare, in caso di presenza di serbatoi interrati, se essi sono realizzati secondo la recente emanazione del Ministero dell'Ambiente D.M. del 20.10.98 "Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati"

#### URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI

Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli

## **ELETTROCUZIONE**

Assicurarsi che l'impianto elettrico e di terra sia a norma e che le attrezzature elettriche utilizzate siano in buono stato di conservazione e collegate all'impianto di terra, se non dotate di doppio isolamento

## **INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE**

- Provvedere ad una idonea ventilazione ambientale
- T pavimenti non devono essere polverosi; le pareti devono essere intonacate ed imbiancate

# CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO

Occorre in primo luogo accertarsi che gli impianti siano conformi alle norme di sicurezza. Le macchine e gli impianti devono essere dotate di dispositivo di arresto di emergenza e di dispositivo che impedisca il riavvio intempestivo della macchina in caso ritorni l'alimentazione elettrica dopo che questa era venuta a mancare

#### **ALLERGENI**

- Durante l'uso delle sostanze per la pulizia, adottare gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo
- 📂 È importante osservare le norme igieniche, tra le quali non bere, mangiare, fumare durante il lavoro

#### CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE

- Assicurarsi che le porte tagliafuoco, se presenti, siano funzionanti e siano mantenute sempre sgombre.
- Il locale della centrale termica deve essere provvisto almeno di estintori (normalmente del tipo a polvere od anidride carbonica) omologati
- Verificare la scadenza del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) e/o del Nulla Osta Provvisorio (NOP) ove previsti

# USTIONI

Proteggere tutte le superfici calde mediante coibentazione e indossare guanti anticalore ed indumenti adeguati

# VIBRAZIONI

Per ridurre l'esposizione alle vibrazioni localizzate al sistema mano - braccio è necessario utilizzare utensili caratterizzati da bassi livelli di vibrazione o minore impatto vibratorio, utilizzare impugnature smorzanti le vibrazioni, riscaldare l'ambiente di lavoro nei mesi freddi, ridurre i tempi di esposizione alternando le lavorazioni tra più addetti



#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":

- Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
- Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347)
- Guanti imbottiti contro le vibrazioni (Durante l'utilizzo di attrezzi che producono vibrazioni)

| Guanti                                 | Calzature antiscivolo        | Guanti Antivibrazioni     |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Antitaglio                             | Per industrie alim. e simili | Imbottiti                 |
| UNI EN 388,420                         | UNI EN 347                   | UNI EN 10819-95           |
|                                        |                              | A. A.                     |
| Protezione contro i rischi<br>meccanid | Con sottopiede anatomico     | Utilizzare all'occorrenza |

#### Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO BASSO. Dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente seguite tutte le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. indicati, al fine di conseguire un livello di RISCHIO accettabile.

#### **SEZIONE 8**

#### **VALUTAZIONE RISCHI ATTREZZATURE IMPIEGATE**

Qui di seguito viene riportata l'analisi dei rischi derivanti dalle attrezzature utilizzate nelle precedenti attività lavorative ed indicate in ogni singola attività. Anche per le attrezzature sono stati individuati e valutati (con la metodologia di cui alla Sezione 3) i singoli rischi derivanti dal loro utilizzo e sono state dettagliate le misure di prevenzione e protezione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale da indossare.

ATTREZZATURA

# **FOTOCOPIATRICE**

#### DESCRIZIONE

Macchina da ufficio per la esecuzione di copie fotostatiche.

# RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

| Descrizione del Pericolo       | Probabilità | Magnitudo | Rischio |   |
|--------------------------------|-------------|-----------|---------|---|
| Postura                        | Probabile   | Modesta   | MEDIO   | 3 |
| Radiazioni non ionizzanti      | Probabile   | Modesta   | MEDIO   | 3 |
| Elettrocuzione                 | Possibile   | Grave     | MEDIO   | 3 |
| Inalazione di polveri e fibre  | Probabile   | Lieve     | BASSO   | 2 |
| Scivolamenti, cadute a livello | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |

# MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

# GENERALE

- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
- L' operazione di sostituzione del toner va effettuata con cautela e da personale esperto
- Liberare l'area di lavoro da eventuali materiali d'ingombro

## SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO

Accertare la stabilità ed il corretto posizionamento della macchina



Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto a danneggiamenti

#### **ELETTROCUZIONE**

- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni
- Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione

#### **INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE**

Evitare di effettuare la sostituzione del toner se non si è pratici di tale operazione

#### RADIAZIONI NON IONIZZANTI

- Verificare il corretto funzionamento del pannello che copre lo schermo
- 狐 Tenere sempre abbassato il pannello prima di azionare l'avvio della copiatura

#### **POSTURA**

- Verificare di poter assumere una posizione di lavoro adeguata
- Adeguare la posizione di lavoro
- Evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo dell'attrezzatura, i lavoratori devono indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)

**ATTREZZATURA** 

#### PERSONAL COMPUTER

#### **DESCRIZIONE**

Un computer, anche detto calcolatore, o elaboratore, è un dispositivo fisico che implementa il funzionamento di programmi.

Tutti i computer hanno quindi bisogno di programmi. Il programma di gran lunga più importante per un computer è il sistema operativo, che si occupa di gestire la macchina, le sue risorse e i programmi che vi sono eseguiti, e fornisce all'utente un mezzo per inserire ed eseguire gli altri programmi, comunemente chiamati applicazioni o software, in contrapposizione all'hardware che è la parte fisica degli elaboratori.

Tutti i computer possiedono due cose: (almeno) una CPU e (almeno) una memoria.

### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

| Descrizione del Pericolo  | Probabilità | Magnitudo | Rischio |   |
|---------------------------|-------------|-----------|---------|---|
| Elettrocuzione            | Possibile   | Grave     | MEDIO   | 3 |
| Postura                   | Possibile   | Modesta   | BASSO   | 2 |
| Radiazioni non ionizzanti | Probabile   | Lieve     | BASSO   | 2 |

#### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

#### **GENERALE**

- Effettuare la corretta informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori che utilizzano in modo abituale una attrezzatura munita di videoterminale per almeno 20 ore settimanali
- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

## RADIAZIONI NON IONIZZANTI

- La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali
- Prevedere una interruzione di lavoro di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro al videoterminale

#### **POSTURA**

- Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere spesso il lavoro per rilassare la muscolatura
- Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa in ufficio



- Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda
- Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi
- Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino
- Predisporre sedili di lavoro montati su 5 ruote, muniti di schienale registrabile in altezza ed inclinabile secondo le esigenze proprie di ogni operatore della reception

#### **AFFATICAMENTO VISIVO**

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore

**ATTREZZATURA** 

#### STAMPANTE LASER

#### DESCRIZIONE

La stampante è la periferica di uscita che trasferisce su carta, o su materiali di altra natura, le informazioni digitali contenute in un computer.

In particolare, nella stampante laser un raggio laser infrarosso viene modulato secondo la sequenza di pixel che deve essere impressa sul foglio. Viene poi deflesso da uno specchio rotante su un tamburo fotosensibile elettrizzato che si scarica dove colpito dalla luce. L'elettricità statica attira una fine polvere di materiali sintetici e pigmenti, il toner, che viene trasferito sulla carta (sviluppo). Il foglio passa poi sotto un rullo riscaldato che fonde il toner facendolo aderire alla carta (fissaggio).

### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell'utilizzo dell'attrezzatura esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

| Descrizione del Pericolo      | Probabilità | Magnitudo | Rischio |   |
|-------------------------------|-------------|-----------|---------|---|
| Inalazione di polveri e fibre | Probabile   | Lieve     | BASSO   | 2 |

# MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), nell'utilizzo dell'attrezzatura vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

#### **GENERALE**

- L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
- Posizionare la stampante in ambienti opportuni

# **ELETTROCUZIONE**

L' attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

## **INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE**

La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da personale esperto

# Sezione 9

#### VALUTAZIONE RISCHI OPERE PROVVISIONALI IMPIEGATE

Per le Attività oggetto del presente documento di Valutazione dei Rischi non vengono impiegate Opere Provvisionali.



# Sezione 10 VALUTAZIONE RISCHI SOSTANZE IMPIEGATE

Qui di seguito viene riportata l'analisi dei rischi relativi alle Sostanze utilizzate nelle diverse attività lavorative ed indicate in ogni singola attività. Anche per le Sostanze sono stati individuati e valutati (con la metodologia di cui alla Sezione 3) i singoli rischi derivanti dal loro utilizzo, e sono state dettagliate le misure di prevenzione e protezione ed indicati i Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare.

SOSTANZA

#### **COLLANTE**

#### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

| Descrizione del Pericolo | Probabilità | Magnitudo | Rischio |   |
|--------------------------|-------------|-----------|---------|---|
| Gas e vapori             | Possibile   | Grave     | MEDIO   | 3 |
| Allergeni                | Improbabile | Grave     | BASSO   | 2 |

#### MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive: GENERALE

- Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

#### **ALLERGENI**

- Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
- \*\*\*Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
- Nel caso di contatto cutaneo con collante ai lavoratori viene raccomandato di lavarsi con abbondante acqua e sapone.
- Durante l'uso della sostanza dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare contatti con la pelle e con gli occhi

#### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

Durante l'utilizzo della sostanza in oggetto, i lavoratori dovranno indossare i seguenti DPI con marcatura "CE":

Guanti (Conformi UNI EN 388-420)

**SOSTANZA** 

# **DETERGENTI**

## RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

| Descrizione del Pericolo      | Probabilità | Magnitudo | Rischio |   |
|-------------------------------|-------------|-----------|---------|---|
| Allergeni                     | Improbabile | Grave     | BASSO   | 2 |
| Inalazione di polveri e fibre | Probabile   | Lieve     | BASSO   | 2 |

#### MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

- Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata
- Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate

# **ALLERGENI**

- Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande
- Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti
- Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo.
- Nelle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibile



Scegliere prodotti detergenti con pH vicini al neutro.

SOSTANZA

#### **INCHIOSTRI**

#### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

| Descrizione del Pericolo | Probabilità | Magnitudo | Rischio |   |
|--------------------------|-------------|-----------|---------|---|
| Allergeni                | Improbabile | Grave     | BASSO   | 2 |
| Getti e schizzi          | Probabile   | Lieve     | BASSO   | 2 |

#### MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

GENERALE

- Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata
- Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate

# **ALLERGENI**

- ‴ Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande
- Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti
- Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo.
- Nel caso di contatto cutaneo lavarsi abbondantemente con acqua; per situazioni gravi (ustioni, ingestione, irritazioni, ecc.) sottoporsi a cure mediche.
- Nel caso di utilizzo di inchiostri contenenti piombo effettuare la valutazione dell'esposizione personale dei lavoratori

**SOSTANZA** 

#### **POLVERI**

# RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

| Descrizione del Pericolo      | Probabilità | Magnitudo | Rischio |   |
|-------------------------------|-------------|-----------|---------|---|
| Allergeni                     | Improbabile | Grave     | BASSO   | 2 |
| Inalazione di polveri e fibre | Probabile   | Lieve     | BASSO   | 2 |

# MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive: GENERALE

Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO

Frequente pulizia del pavimento con prodotti detergenti

#### **ALLERGENI**

- 狐 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande
- Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo.



#### **TONER**

#### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati per la Sostanza esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo Rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

| Descrizione del Pericolo      | Probabilità | Magnitudo | Rischio |   |
|-------------------------------|-------------|-----------|---------|---|
| Allergeni                     | Improbabile | Grave     | BASSO   | 2 |
| Inalazione di polveri e fibre | Probabile   | Lieve     | BASSO   | 2 |

#### MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), i lavoratori addetti all'utilizzo dovranno osservare le seguenti misure preventive:

ALLERGENI

- Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande
- Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti
- Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche o tossiche utilizzate
- Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo.

# **QUADRO RIEPILOGATIVO AZIENDA**

#### RISCHI

#### **REPARTI E FASI DI LAVORO**

Nella seguente tabella vengono riportate le lavorazioni oggetto del presente Documento di valutazione del Rischio, che sono state suddivise in REPARTI (costituenti i diversi raggruppamenti) ed in FASI DI LAVORO.

| ATTIVITÀ/FASI | DESCRIZIONE                            | Entità max.<br>RISCHIO (*) |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------|
| ATTIVITA' 1   | SCUOLE                                 |                            |
| Fase 1        | ATTIVITA' DIDATTICA                    | BASSO                      |
| Fase 2        | ATTIVITA' OPERATORI SCOLASTICI         | BASSO                      |
| Fase 3        | LABORATORIO INFORMATICO SCOLASTICO     | BASSO                      |
| Fase 4        | PALESTRA SCOLASTICA                    | BASSO                      |
| Fase 5        | RIUNIONI E CONFERENZE                  | BASSO                      |
| Fase 6        | SEGRETERIA SCOLASTICA                  | BASSO                      |
| Fase 7        | ATTIVITA' RICREATIVA ALL'APERTO SCUOLE | BASSO                      |
| Fase 8        | LOCALE CALDAIA                         | BASSO                      |
| Fase 9        | PULIZIA SERVIZI IGIENICI               | BASSO                      |

<sup>(\*)</sup> L'entità massima del Rischio riportata nella tabella rappresenta il valore più alto dei singoli Rischi individuati e riportati in dettaglio nelle successive tabelle riepilogative di ogni Reparto.

## SCHEDE DI VALUATAZIONE DEI RISCHI PER AREE OMOGENEE E GRUPPI OMOGENEI

La Valutazione dei Rischi rappresenta un processo di analisi quali-quantitativo mirante alla verifica degli effetti dell'interazione tra pericoli esistenti negli ambienti in cui operano i lavoratori e soggetti potenzialmente esposti. La quantificazione della probabilità e della gravità è stata inserita nello spirito suggerito dal T.U. di utilizzare la valutazione come strumento di prevenzione, laddove non è possibile eliminare il rischio, pertanto nelle schede che seguono non si ritroveranno valori di indice di rischio (R) per quei fattori di rischio per i quali sia stato riscontrato un livello espositivo parificabile al livello medio di esposizione della popolazione.

Nell'ambito della scuola sono state identificate le seguenti aree omogenee di lavoro (di seguito indicate con la sigla A.O.):



- A.O.\_01: Area Uffici
- ♣ A.O.\_02: Area Attività scolastica (aule) piano terra e primo
- A.O.\_03: Area palestra
- **♣** A.O.\_04: Area attività di laboratori

# Sono stati individuati i seguenti Gruppi Omogenei (di seguito G.O.):

- **G.O.\_01:** "Impiegati amministrativi". Normali mansioni impiegatizie con utilizzo di VDT e macchine per ufficio accettazione amministrativa pazienti gestione archivi
- **G.O.\_02:** "Docenti". Normali mansioni di docenza attività di laboratorio attività sportive (in palestra) sostegno per normodotati
- **G.O.\_03:** "Collaboratori scolastici (Serv. Generali)". Normali mansioni di qualifica attività di controllo ambienti, presidi, etc.

Si riporta nel seguito gli esiti della valutazione dei rischi per le aree omogenee e i gruppi omogenei identificati

## Scheda nº 01\_01 AREA Omogenea: UFFICI

#### ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

| ATTIVITÀ E RISCHIO CORRELATO | Р | D      | R   | AZIONI MIGLIORATIVE                                                      |
|------------------------------|---|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| LUOGHI DI LAVORO             | 2 | 1      | 2   | Formazione e informazione                                                |
| ELETTRICITA'                 | 1 | 2      | 2   | Formazione e informazione                                                |
| ATTREZZATURE DI LAVORO       | 1 | 2      | 2   | Formazione e informazione<br>sull'uso di nuove attrezzature<br>di lavoro |
| INCENDIO ED ESPLOSIONE       | 1 | 3      | 3   | Cfr. Piano di emergenza                                                  |
| AGENTI CHIMICI               | 1 | 2      | 2   | RISCHIO Trascurabile                                                     |
| AGENTI BIOLOGICI             | 1 | 1      | 1   | RISCHIO Trascurabile                                                     |
| MICROCLIMA                   | 1 | 1      | 1   | RISCHIO Trascurabile                                                     |
| ILLUMINAZIONE                | 1 | 1      | 1   | RISCHIO Trascurabile                                                     |
| RUMORE                       | 1 | 1      | 1   | RISCHIO Trascurabile                                                     |
| VIBRAZIONI                   | Α | SSENTE | l . |                                                                          |
| RADIAZIONI IONIZZANTI        | Α | SSENTE |     |                                                                          |
| RADIAZIONI NON IONIZZANTI    | 1 | 1      | 1   |                                                                          |
| ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO    | 1 | 1      | 1   | RISCHIO Trascurabile                                                     |
| VDT                          | 2 | 2      | 4   | RISCHIO MEDIO                                                            |
| MMC                          | 1 | 1      | 1   | RISCHIO Trascurabile                                                     |

#### LEGENDA:

- R>8 azioni correttive indilazionabili
- 4>R<8 azioni correttive necessarie da programmare con urgenza</li>
- 2>R<4 azioni correttive migliorative da programmare nel breve medio termine
- R=1 azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

# I rischi a cui sono soggetti nell'attività d'ufficio possono essere anche i seguenti:

- Urti contro ante degli armadi o schedari;
- Caduta di materiale disposto disordinato e non razionale sui ripiani degli armadi o sulle mensole, ovvero caduta delle mensole per eccessivo carico;
- Cadute per l'utilizzo improprio di sedie o dei ripiani;



- Ribaltamento di scaffalature non opportunamente fissate al muro o di schedari non provvisti di dispositivi che impediscano la contemporanea apertura di più cassetti;
- Cadute per urti contro attrezzature posizionate nell'area di passaggio o per scivolamento sul
  pavimento bagnato o eccessivamente incerato.
- Rilascio di formaldeide dagli arredi.

# Condizioni di sicurezza.

- Richiudere le ante degli armadi, soprattutto se realizzate in vetro trasparente, senza bordo, poco visibili, avendo cura di evidenziarle con appositi segnali visivi;
- manovrare le ante scorrevoli utilizzando le apposite maniglie, al fine di evitare possibili schiacciamenti delle dita;
- disporre la documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sui ripiani degli armadi e scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi.
- Utilizzare scalette portatili a norma per raggiungere i libri o la documentazione riposta sui ripiani alti della libreria e degli scaffali.
- Utilizzare cassettiere e schedari provvisti di dispositivi che impediscano la contemporanea apertura di più cassetti, al fine di impedirne il ribaltamento
- Fissare saldamente al muro le scaffalature e le mensole.
- Evitare di riporre oggetti appuntiti o taglierini privi di protezione nelle tasche o nei portamatite.



# Scheda nº 01\_02 AREA Omogenea: Attività scolastica (aule) piano terra e primo

# ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

| ATTIVITÀ E RISCHIO CORRELATO | Р | D      | R | AZIONI MIGLIORATIVE                         |
|------------------------------|---|--------|---|---------------------------------------------|
| LUOGHI DI LAVORO             | 2 | 1      | 2 | Formazione e informazione                   |
| ELETTRICITA'                 | 1 | 2      | 2 | Formazione e informazione                   |
| ATTREZZATURE DI LAVORO       | 1 | 2      | 2 | Formazione e informazione                   |
|                              |   |        |   | sull'uso di nuove attrezzature<br>di lavoro |
| INCENDIO ED ESPLOSIONE       | 1 | 3      | 3 | Cfr. Piano di emergenza                     |
| AGENTI CHIMICI               | 1 | 2      | 2 | RISCHIO Trascurabile                        |
| AGENTI BIOLOGICI             | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                        |
| MICROCLIMA                   | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                        |
| ILLUMINAZIONE                | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                        |
| RUMORE                       | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                        |
| VIBRAZIONI                   | Α | SSENTE | • |                                             |
| RADIAZIONI IONIZZANTI        | А | SSENTE |   |                                             |
| RADIAZIONI NON IONIZZANTI    | 1 | 1      | 1 |                                             |
| ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO    | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                        |
| VDT                          | 2 | 2      | 4 | RISCHIO MEDIO                               |
| MMC                          | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                        |

# **LEGENDA:**

- R>8 azioni correttive indilazionabili
- 4>R<8 azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
- 2>R<4 azioni correttive migliorative da programmare nel breve medio termine
- R=1 azioni migliorative da valutare in fase di programmazione



# Scheda nº 01\_03 AREA Omogenea: PALESTRA

# ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

| ATTIVITÀ E RISCHIO CORRELATO | Р | D      | R | AZIONI MIGLIORATIVE                                                      |
|------------------------------|---|--------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| LUOGHI DI LAVORO             | 2 | 1      | 2 | Formazione e informazione                                                |
| ELETTRICITA'                 | 1 | 2      | 2 | Formazione e informazione                                                |
| ATTREZZATURE DI LAVORO       | 1 | 2      | 2 | Formazione e informazione<br>sull'uso di nuove attrezzature<br>di lavoro |
| INCENDIO ED ESPLOSIONE       | 1 | 3      | 3 | Cfr. Piano di emergenza                                                  |
| AGENTI CHIMICI               | 1 | 2      | 2 | RISCHIO Trascurabile                                                     |
| AGENTI BIOLOGICI             | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                                                     |
| MICROCLIMA                   | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                                                     |
| ILLUMINAZIONE                | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                                                     |
| RUMORE                       | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                                                     |
| VIBRAZIONI                   | Α | SSENTE | ı |                                                                          |
| RADIAZIONI IONIZZANTI        | Α | SSENTE |   |                                                                          |
| RADIAZIONI NON IONIZZANTI    | 1 | 1      | 1 |                                                                          |
| ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO    | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                                                     |
| VDT                          | 2 | 2      | 4 | RISCHIO MEDIO                                                            |
| MMC                          | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                                                     |

# **LEGENDA:**

- R>8 azioni correttive indilazionabili
- 4>R<8 azioni correttive necessarie da programmare con urgenza</li>
- 2>R<4 azioni correttive migliorative da programmare nel breve medio termine
- R=1 azioni migliorative da valutare in fase di programmazione



# Scheda nº 01\_04 AREA Omogenea: Attività di Laboratorio

# ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

| ATTIVITÀ E RISCHIO CORRELATO | Р | D      | R | AZIONI MIGLIORATIVE                                                      |
|------------------------------|---|--------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| LUOGHI DI LAVORO             | 2 | 2      | 4 | Formazione e informazione                                                |
| ELETTRICITA'                 | 1 | 3      | 3 | Formazione e informazione                                                |
| ATTREZZATURE DI LAVORO       | 1 | 3      | 3 | Formazione e informazione<br>sull'uso di nuove attrezzature<br>di lavoro |
| INCENDIO ED ESPLOSIONE       | 1 | 3      | 3 | Cfr. Documento - Piano di emergenza                                      |
| AGENTI CHIMICI               | 1 | 2      | 2 | RISCHIO MODERATO                                                         |
| AGENTI BIOLOGICI             | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                                                     |
| MICROCLIMA                   | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                                                     |
| ILLUMINAZIONE                | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                                                     |
| RUMORE                       | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                                                     |
| VIBRAZIONI                   | A | SSENTE |   |                                                                          |
| RADIAZIONI IONIZZANTI        | А | SSENTE |   |                                                                          |
| RADIAZIONI NON IONIZZANTI    | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                                                     |
| ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO    | 1 | 1      | 1 | RISCHIO Trascurabile                                                     |

# **LEGENDA:**

- R>8 azioni correttive indilazionabili
- 4>R<8 azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
- 2>R<4 azioni correttive migliorative da programmare nel breve medio termine
- R=1 azioni migliorative da valutare in fase di programmazione



# Scheda Mansione n° 01 - GRUPPO OMEGENEO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

# RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DELL'ATTIVITA'

| Descrizione del Rischio                                              | Probabilità | Magnitudo | Rischio  |   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---|
| AFFATICAMENTO VISIVO                                                 | Probabile   | Modesta   | MEDIO    | 3 |
| POSTURA NON CORRETTA CON CONSEGUENTI DISTURBI<br>MUSCOLO-SCHELETRICI | Probabile   | Modesta   | MEDIO    | 3 |
| STRESS PSICOFISICO                                                   | Possibile   | Modesta   | BASSO    | 2 |
| ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI                              | Probabile   | Lieve     | BASSO    | 2 |
| ELETTROCUZIONE                                                       | Probabile   | Modesta   | MEDIO    | 3 |
| URTI, COLPI, IMPATTI                                                 | Possibile   | Modesta   | BASSO    | 2 |
| IGIENE AMBIENTALE                                                    | Probabile   | Lieve     | M. BASSO | 1 |
| AGENTI CHIMICI                                                       | Probabile   | Lieve     | M. BASSO | 1 |
| AGENTI BIOLOGICI                                                     | Probabile   | Lieve     | M. BASSO | 1 |
| MICROCLIMA                                                           | Probabile   | Lieve     | M. BASSO | 1 |
| RUMORE                                                               | Probabile   | Lieve     | M. BASSO | 1 |
| MMC                                                                  | Probabile   | Lieve     | M. BASSO | 1 |

# Scheda Mansione n° 02 - GRUPPO OMEGENEO DOCENTE

# RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DELL'ATTIVITA'

| Descrizione del Rischio                                              | Probabilità | Magnitudo | Rischio  |   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---|
| AFFATICAMENTO VISIVO                                                 | Possibile   | Modesta   | BASSO    | 2 |
| POSTURA NON CORRETTA CON CONSEGUENTI DISTURBI<br>MUSCOLO-SCHELETRICI | Probabile   | Modesta   | MEDIO    | 3 |
| STRESS PSICOFISICO                                                   | Possibile   | Modesta   | BASSO    | 2 |
| ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI                              | Probabile   | Lieve     | BASSO    | 2 |
| ELETTROCUZIONE                                                       | Probabile   | Modesta   | MEDIO    | 3 |
| URTI, COLPI, IMPATTI                                                 | Possibile   | Modesta   | BASSO    | 2 |
| IGIENE AMBIENTALE                                                    | Probabile   | Lieve     | M. BASSO | 1 |
| AGENTI CHIMICI                                                       | Probabile   | Lieve     | M. BASSO | 1 |
| AGENTI BIOLOGICI                                                     | Probabile   | Lieve     | M. BASSO | 1 |
| MICROCLIMA                                                           | Probabile   | Lieve     | M. BASSO | 1 |
| RUMORE                                                               | Probabile   | Lieve     | M. BASSO | 1 |
| MMC                                                                  | Probabile   | Lieve     | M. BASSO | 1 |



# GRUPPO OMOGENEO - G.O.\_03 ADDETTO AI SERVIZI GENERALI

# RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DELL'ATTIVITA'

| Descrizione del Pericolo            | Probabilità | Magnitudo           | Rischio  |   |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------|---|
| Movimentazione manuale dei carichi  | Possibile   | Modesta             | BASSO    | 2 |
| Elettrocuzione                      | Possibile   | Grave               | MEDIO    | 3 |
| Urti, colpi, impatti e compressioni | Possibile   | Modesta             | BASSO    | 2 |
| Rischio Biologico                   | Possibile   | Modesta             | BASSO    | 2 |
| Scivolamenti, cadute a livello      | Possibile   | Modesta             | BASSO    | 2 |
| Inalazione di polveri e fibre       | Probabile   | Modesta             | BASSO    | 2 |
| Microclima                          | Probabile   | Lieve               | BASSO    | 2 |
| Scivolamenti, cadute a livello      | Possibile   | Modesta             | BASSO    | 2 |
| Rumore                              | Cl          | Classe di rischio 0 |          |   |
| Vibrazioni                          | Possibile   | Modesta             | BASSO    | 2 |
| Allergeni                           | Improbabile | Grave               | BASSO    | 2 |
| ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO           | Possibile   | Modesta             | M. BASSO | 1 |
| STRESS - LAVORO CORRELATO           | Possibile   | Modesta             | M. BASSO | 1 |
| Differenza di Genere                | Possibile   | Modesta             | M. BASSO | 1 |

# FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE - INFERIORE A 80

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)

- Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149)
- Guanti in neoprene (Conformi UNI EN 388-374)
- Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347)

| Mascherina                                           | Calzature antiscivolo        |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Facciale filtrante                                   | Per industrie alim. e simili |
| UNI EN 149                                           | UNI EN 347                   |
|                                                      |                              |
| Per polveri e fumi nocivi a<br>bassa tossicità, FFP2 | Con sottopiede anatomico     |

| SORVEGLIANZA SANITARIA    | INFORMAZIONE E FORMAZIONE                   |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| SORVEGLANZA SANITARIA     | X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO       |
| VACCINAZIONE ANTITETANICA | X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO |
| RADIAZIONI NON IONIZZANTI | X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO            |
| RUMORE                    | CORSO SPECIFICO PER PREPOSTO                |
|                           | CORSO SPECIFICO PER                         |



#### **SORVEGLIANZA SANITARIA**

I lavoratori appartenenti ai Gruppi omogenei indicati di seguito, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, in relazione ai rischi specifici ai quali sono soggetti, per i quali il Medico Competente ha progettato il particolare protocollo sanitario.

| G.O.  | Denominazione  | Rischi        |
|-------|----------------|---------------|
| G.O01 | AMMINISTRATIVO | VDT - POSTURA |

#### PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per quanto concerne le tempistiche di attuazione degli interventi, il Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il proposito di adeguare le esigenze dell'Azienda alle necessità di adottare le ulteriori misure di tutela individuate, ha definito le seguenti priorità di intervento:

Priorità 1: entro 2 mesi
 Priorità 2: entro 6 mesi
 Priorità 3: entro un anno

Gli interventi già in atto, dei quali si attende il completamento, sono indicati con la priorità "in essere". Di seguito si riassumono gli interventi da adottare con le relative priorità attribuite.

| Interventi migliorativi programmati                                                                                                                                                                                                | Priorità |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - Verifica Impianto Terra ai sensi del DPR 461/2002                                                                                                                                                                                | 1        |
| - Informazione e formazione lavoratori art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08                                                                                                                                                                   | 2        |
| - Verbale riunione periodica Art. 35 D.Lgs. 81/08                                                                                                                                                                                  | 2        |
| - Installare sirena per allarme emergenza nei vari blocchi di edificio                                                                                                                                                             | 2        |
| - Esercitazione periodica di evacuazione (almeno 2 all'anno)                                                                                                                                                                       | 2        |
| <ul> <li>Evidenziare con nuova verniciatura la segnaletica orizzontale delle aree di<br/>raccolta</li> </ul>                                                                                                                       | 2        |
| <ul> <li>Apertura porte uscita emergenza aula 7 ostacola uscita alunni aula 6 (girare verso dell'apertura)</li> <li>Apertura porte uscita emergenza aula 12 ostacola uscita alunni aula 11 (girare verso dell'apertura)</li> </ul> | 2        |
| - Formazione addetti emergenza incendio e pronto soccorso                                                                                                                                                                          | 3        |



# **CONCLUSIONI**

Il presente documento di valutazione dei rischi:

- È stato redatto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08;
- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

| Figure                           | Nominativo               | Firma |
|----------------------------------|--------------------------|-------|
| Datore di Lavoro                 | Prof.ssa Cesira Foà      |       |
| Medico Competente                |                          |       |
| Rappr. dei Lav. per la Sicurezza | Ins. Annamaria Finicelli |       |
| Resp. Serv. Prev. Protezione     | Ins. Margherita Pacca    |       |
| Resp. Serv. Prev                 | Ing. Salvatore Goglia    |       |



# INDICE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

| Sezione 1                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| ANAGRAFICA AZIENDA                                                          |            |
| DATI GENERALI DELL'AZIENDA                                                  | 2          |
| DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI                                       |            |
| Sezione 2                                                                   |            |
| RELAZIONE INTRODUTTIVA                                                      |            |
|                                                                             |            |
| OBIETTIVI E SCOPI                                                           |            |
| CONTENUTI                                                                   |            |
| DEFINIZIONI RICORRENTI                                                      | <i>3</i>   |
| OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE                               | 5          |
| OBBLIGHI DEI LAVORATORI                                                     | 7          |
| OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE                                              |            |
| ALCOL DIPENDENZA                                                            |            |
| TOSSICODIPENDENZA                                                           |            |
| SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE                                        | ς,         |
| CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA                                                |            |
| ORARIO DI LAVORO                                                            |            |
| CATEGORIA DI APPARTENENZA                                                   |            |
| CLASSIFICAZIONE                                                             |            |
| MASSIMO AFFOLLAMENTO IPOTIZZABILE                                           |            |
| CAPACITA' DI DEFLUSSO                                                       |            |
| SISTEMA DI VIA DI USCITA                                                    |            |
| LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA                                               |            |
| LARGHEZZA DELLE VIE DI OSCITA  LARGHEZZA TOTALE DELLE USCITE AL PRIMO PIANO | . 10<br>10 |
| PORTE DEI LOCALI FREQUENTATI DAGLI STUDENTI                                 | . 10<br>10 |
| LUNGHEZZA DELLE VIE DI ESODO                                                |            |
| MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE INCENDI                 | . !!<br>11 |
| TABELLA RIEPILOGATIVA PARAMETRI                                             |            |
| INTERNO EDIFICIO SCOLASTICO                                                 |            |
| TABELLA RIEPILOGATIVA PARAMETRI                                             |            |
| AREE ESTERNE (giardini, viali, piazzali, ecc)                               |            |
| Approvvigionamento Energetico                                               |            |
| Descrizione dei Locali di Lavoro                                            |            |
| Identificazione delle aree omogenee e dei gruppi omogenei                   | 12         |
| Dispositivi di Protezione Individuale                                       | 13         |
| Segnaletica di Sicurezza                                                    |            |
| Macchine ed attrezzature di lavoro                                          |            |
| Servizi Igienico - Assistenziali                                            |            |
| Microclima                                                                  |            |
| Illuminazione naturale ed artificiale                                       | . 14       |
| Impianti Apparecchiature                                                    |            |
| Impianto di Messa a Terra                                                   |            |
| Servizio di conduzione caldaie                                              |            |
| Imprese Esterne                                                             |            |
| Tutela Ecologica                                                            |            |
| Scarico delle acque                                                         |            |
| Emissioni in atmosfera                                                      |            |
| Rifiuti solidi                                                              |            |
| Impatto acustico                                                            | . 15       |
| Sezione 3                                                                   |            |
| CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHII                                          |            |
| CONSIDERAZIONI GENERALI                                                     |            |
| METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI                                              |            |
| AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO                             |            |
| ELENCO DEI RISCHI INDIVIDUATI ED ANALIZZATI.                                |            |
| Sezione 4                                                                   |            |
| MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE                                      | . 10       |
|                                                                             |            |
| MISURE GENERALI DI TUTELA                                                   |            |
| ACCERTAMENTO DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA E ALCOL DIPENDENZA             |            |
| MANSIONI PER LE QUALI VIGE L'OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI TOSSICODIPENDENZA   | . 19       |

|                                                                                 | B  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| MANSIONI PER LE QUALI VIGE L'OBBLIGO DI ACCERTAMENTO DI ALCOL DIPENDENZA        |    |
| PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI                                                |    |
| COMPITI E PROCEDURE GENERALI                                                    |    |
| CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI                                                       |    |
| USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO                                                |    |
| REQUISITI DI SICUREZZA                                                          |    |
| INFORMAZIONE E FORMAZIONE                                                       |    |
| ESPOSIZIONE AL RUMORE                                                           | 23 |
| CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE                              |    |
| ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI                                                        |    |
| LIVELLI DI ESPOSIZIONE.                                                         |    |
| MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI                                              |    |
| Esposizione ad Agenti Cancerogeni.                                              |    |
| Esposizione ad Agenti Biologici                                                 |    |
| SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI                                                     | 27 |
| ATTIVITA' INTERESSATE                                                           |    |
| PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA                                           | 27 |
| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI.                              |    |
| RICONOSCIMENTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NEI PRODOTTI CHIMICI                   |    |
| I SIMBOLI                                                                       |    |
| PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO                                                       |    |
| LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA                                              |    |
| ERGONOMIA                                                                       |    |
| AGENTI FISICI                                                                   |    |
| AGENTI BIOLOGICI AGENTI CHIMICI                                                 |    |
| ALTRI LAVORI VIETATI                                                            |    |
| STRESS LAVORO-CORRELATO                                                         |    |
| DIFFERENZE DI GENERE, ETA' E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI                         |    |
|                                                                                 |    |
| MONITORAGGIO INTERNO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO                                 |    |
| RESPONSABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI                                             |    |
| MONITORAGGIO  PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA | 36 |
|                                                                                 |    |
| Sezione 5                                                                       | 3/ |
|                                                                                 |    |
| ATTIVITA' E FASI DI LAVORO                                                      |    |
| Sezione 6                                                                       | 3/ |
| MISURE GENERALI DI PREVENZIONE                                                  |    |
| ELETTROCUZIONE                                                                  |    |
| RACCOMANDAZIONI                                                                 |    |
| POSTURA                                                                         |    |
| AFFATICAMENTO VISIVO                                                            |    |
| PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE                                                |    |
| Sezione 7                                                                       | 40 |
| VALUTAZIONE RISCHI ATTIVITA' LAVORATIVE                                         |    |
| ATTIVITA' 1 : SCUOLE                                                            |    |
| FASE 1.1: ATTIVITA' DIDATTICA                                                   | 40 |
| ATTIVITA' CONTEMPLATA                                                           |    |
| ATTREZZATURE UTILIZZATE                                                         |    |
| SOSTANZE UTILIZZATE                                                             |    |
| RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI                                                 |    |
| MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI                |    |
| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI                               |    |
| FASE 1.2: ATTIVITA' OPERATORI SCOLASTICI                                        |    |
| ATTIVITA' CONTEMPLATA                                                           |    |
| RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI                                                 |    |
| MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI                |    |
| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI                               |    |
| FASE 1.3: LABORATORIO INFORMATICO SCOLASTICO                                    |    |
|                                                                                 |    |
| ΔΤΤΙVΙΤΔ΄ CONTEMPLATA                                                           |    |
| ATTIVITA' CONTEMPLATA                                                           | 42 |

# DVR - ai sensi del D.Lgs. 81/08 - REV. 04 del 10/09/2012

| SOSTANZE UTILIZZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZATE                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCHI EVIDENZIAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TI DALL'ANALISI                                                                                                                                                                                                                                          | 13                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SCOLASTICA4                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1PLATA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TILIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZATE                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
| RISCHI EVIDENZIAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T DALL'ANALISI                                                                                                                                                                                                                                           | 14                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E CONFERENZE                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NPLATA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TILIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZATE                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
| MICHDE DI DDEVENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI                                                                                                                                                                                                         | 15<br>15                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AMMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | APLATA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TILIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZATE                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T DALL'ANALISI                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
| MISURE DI PREVEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI                                                                                                                                                                                                         | 16                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ' RICREATIVA ALL'APERTO SCUOLE                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NPLATA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
| RISCHI EVIDENZIAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T DALL'ANALISI                                                                                                                                                                                                                                           | 18                                                                                                                                                                                              |
| MISURE DI PREVENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI                                                                                                                                                                                                         | 18                                                                                                                                                                                              |
| DISPOSITIVI DI PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI                                                                                                                                                                                                                          | 18                                                                                                                                                                                              |
| FASE 1.8 : LOCALE C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>`ALDAIA</i> 4                                                                                                                                                                                                                                         | 18                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \PLATA4                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TILIZZATE                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZATE                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
| RISCHI EVIDENZIAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T DALL'ANALISI                                                                                                                                                                                                                                           | 19                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |
| DISPOSITIVI DI PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI                                                                                                                                                                                                                          | )U                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |
| VALUTAZIONE RISCHI AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TREZZATURE IMPIEGATE5                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                               |
| VALUTAZIONE RISCHI AT<br>FOTOCOPIATRICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TREZZATURE IMPIEGATE5                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                               |
| VALUTAZIONE RISCHI AT<br>FOTOCOPIATRICE<br>DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TREZZATURE IMPIEGATE5                                                                                                                                                                                                                                    | 0<br>50<br>50                                                                                                                                                                                   |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 0<br>50<br>50                                                                                                                                                                                   |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENZIAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 00000                                                                                                                                                                                           |
| VALUTAZIONE RISCHI AT FOTOCOPIATRICE DESCRIZIONE RISCHI EVIDENZIAT MISURE DI PREVENI DISPOSITIVI DI PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 50<br>50<br>50<br>51                                                                                                                                                                            |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 50<br>50<br>50<br>51                                                                                                                                                                            |
| VALUTAZIONE RISCHI AT FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE RISCHI EVIDENZIAT MISURE DI PREVEN: DISPOSITIVI DI PRO PERSONAL COMPUTEI DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 50<br>50<br>50<br>51<br>51                                                                                                                                                                      |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVEN:  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 50<br>50<br>50<br>51<br>51                                                                                                                                                                      |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 50<br>50<br>50<br>51<br>51<br>51                                                                                                                                                                |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 0<br>50<br>50<br>51<br>51<br>51                                                                                                                                                                 |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  RISCHI EVIDENZIAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 0<br>50<br>50<br>51<br>51<br>51<br>52<br>52                                                                                                                                                     |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  RISCHI EVIDENZIAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 0<br>50<br>50<br>51<br>51<br>51<br>52<br>52                                                                                                                                                     |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TREZZATURE IMPIEGATE  I DALL'ANALISI ZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI DTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI R  I DALL'ANALISI ZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI  DALL'ANALISI ZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI | 0<br>50<br>50<br>51<br>51<br>51<br>52<br>52<br>52<br>52                                                                                                                                         |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 0<br>50<br>50<br>51<br>51<br>51<br>52<br>52<br>52<br>52                                                                                                                                         |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 9  VALUTAZIONE RISCHI OP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1<br>0<br>1<br>0<br>1<br>0<br>1<br>0<br>1<br>0<br>2<br>2<br>2<br>2                                                                                      |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 9  VALUTAZIONE RISCHI OP  Sezione 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1<br>0<br>1<br>0<br>1<br>2<br>2<br>2<br>3<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3                                    |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 9  VALUTAZIONE RISCHI OP  Sezione 10  VALUTAZIONE RISCHI SOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1<br>0<br>1<br>0<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3                                    |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 9  VALUTAZIONE RISCHI OP  Sezione 10  VALUTAZIONE RISCHI SOI  COLLANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3                                                        |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 9  VALUTAZIONE RISCHI OP  SEZIONE 10  VALUTAZIONE RISCHI SOI  COLLANTE  RISCHI EVIDENZIAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1<br>0<br>1<br>0<br>1<br>0<br>1<br>0<br>1<br>0<br>2<br>0<br>1<br>0<br>3<br>0<br>3<br>0<br>3<br>0<br>3<br>0<br>3<br>0<br>3<br>0<br>3<br>0<br>3<br>0<br>3 |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 9  VALUTAZIONE RISCHI OP  SEZIONE 10  VALUTAZIONE RISCHI SOI  COLLANTE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60                                                                                                                                        |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 9  VALUTAZIONE RISCHI OP  SEZIONE 10  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 10  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO                                                                                                                                                                                                                                                                  | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60                                                                                                                                        |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 9  VALUTAZIONE RISCHI OP  SEZIONE 10  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 10  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  DETERGENTI  RISCHI EVIDENZIAT  RISCHI EVIDENZIAT  RISCHI EVIDENZIAT  RISCHI EVIDENZIAT                                                                                                                                                                                                                | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60                                                                                                                                        |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 9  VALUTAZIONE RISCHI OP  SEZIONE 10  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 10  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  DETERGENTI  RISCHI EVIDENZIAT  RISCHI EVIDENZIAT  RISCHI EVIDENZIAT  RISCHI EVIDENZIAT                                                                                                                                                                                                                | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60                                                                                                                                        |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 9  VALUTAZIONE RISCHI OP  SEZIONE 10  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  DETERGENTI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  DETERGENTI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI                                                                                                                | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                                                                                                                        |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 9  VALUTAZIONE RISCHI OP  SEZIONE 10  VALUTAZIONE RISCHI SOI  COLLANTE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  DETERGENTI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  DETERGENTI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  INCHIOSTRI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  INCHIOSTRI  RISCHI EVIDENZIAT                                                                                                               | TREZZATURE IMPIEGATE  I DALL'ANALISI ZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI ITEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI  R                                                                                                                                | 60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60                                                                                                                                        |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 9  VALUTAZIONE RISCHI OP  SEZIONE 10  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  DETERGENTI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  INCHIOSTRI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  RISCHI EVIDENZIAT | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 60660606060606060606060606060606060606                                                                                                                                                          |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 9  VALUTAZIONE RISCHI OP  SEZIONE 10  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  DETERGENTI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  INCHIOSTRI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  INCHIOSTRI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  INCHIOSTRI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  POLVERI                                                                                                   | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60                                                                                                                                        |
| VALUTAZIONE RISCHI AT  FOTOCOPIATRICE  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  PERSONAL COMPUTEI  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  STAMPANTE LASER  DESCRIZIONE  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  SEZIONE 9  VALUTAZIONE RISCHI OP  SEZIONE 10  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  DISPOSITIVI DI PRO  DETERGENTI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  INCHIOSTRI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  INCHIOSTRI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  INCHIOSTRI  RISCHI EVIDENZIAT  MISURE DI PREVENI  POLVERI                                                                                                   | TREZZATURE IMPIEGATE                                                                                                                                                                                                                                     | 60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60                                                                                                                                        |

# DVR - ai sensi del D.Lgs. 81/08 - REV. 04 del 10/09/2012

| 54 |
|----|
| 55 |
| 55 |
| 55 |
| 55 |
| 55 |
| 55 |
| 55 |
| 56 |
| 58 |
| 59 |
| 60 |
| 61 |
| 61 |
| 62 |
| 62 |
| 63 |
| 63 |
| 64 |
| 65 |
|    |